

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE

Subscription Fund
BEGUN IN 1858

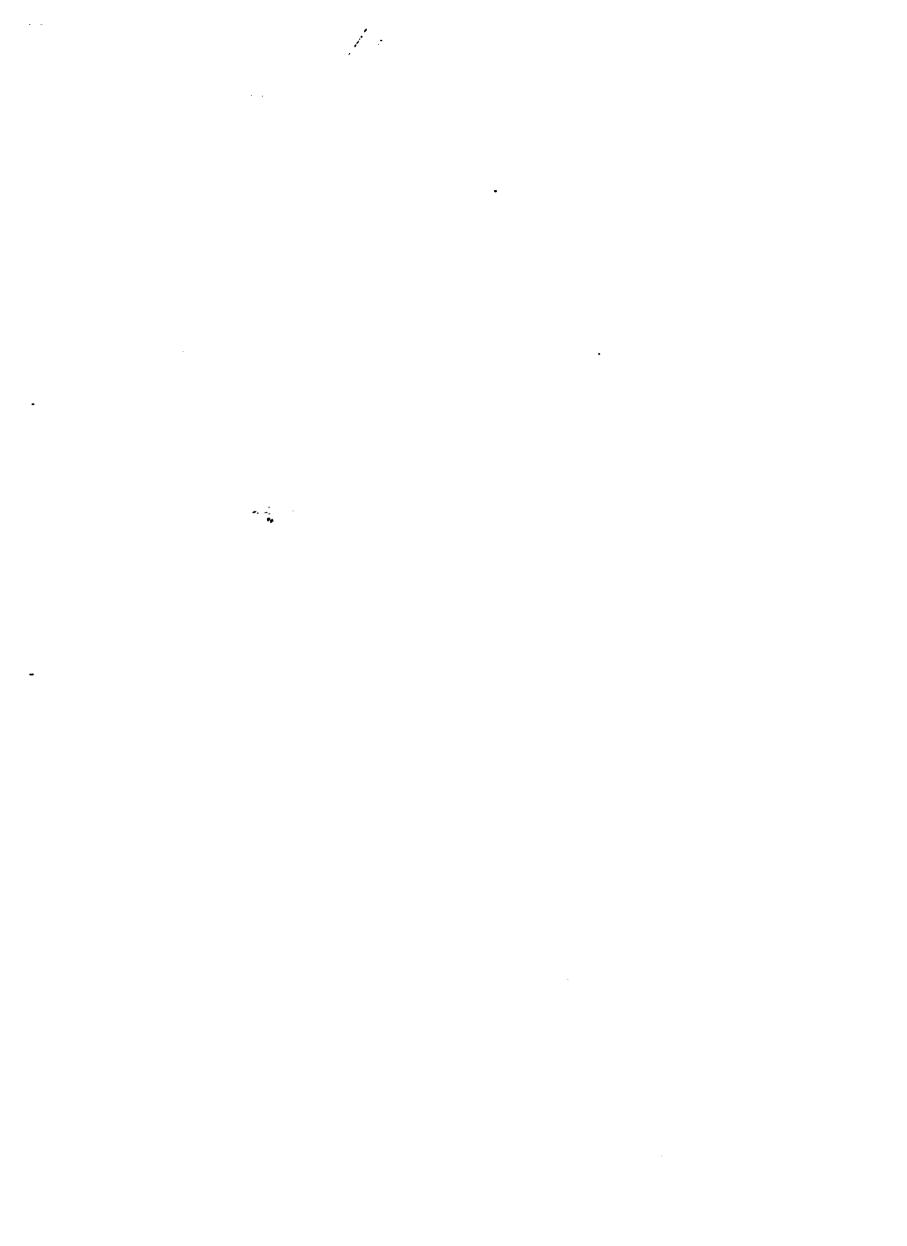

. .

# GIOVANNI MARI

# MINITATI MEDIEVALI

MICA LATINA

\*





JUL 20 1904

CAMBRIDGE, MASS.

Milano. - Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C.

# AL MAESTRO MIO

# FRANCESCO NOVATI

**QUESTO** 

LAVORO CHE PER L'INSPIRAZIONE E IL ME-TODO GIÀ GLI APPARTIENE IO OFFRO IN SEGNO DI AFFETTUOSA GRATITUDINE

MILANO, LI 30 GIUGNO 1898.

•

· .

• ·

.

### PREFAZIONE.

- § 1. Propositi del lavoro. § 2. Necessità di maggiormente conoscere i trattati del ritmo latino. § 3. Loro caratteri: universalità di propagazione, unità di derivazione, natura dotta. § 4. La Francia è il paese dove primamente appariscono. § 5. Le "Arti ritmiche, e la "Grammatica,. § 6. Incertezza sull'epoca della loro origine; divisione in due tipi. § 7. a) La dottrina delle Artes tipo primo è più antica di quella delle Artes tipo secondo; b) tra le Artes tipo primo, quella che verosimilmente ci offre la tradizione più genuina è la più comune, Il Dettame ritmico. § 8. I trattati di Giovanni di Garlandia e di Eberardo. § 9. L'arte di Monaco e quella di maestro Nicolò. § 10. Le Artes rithmicae e la Secunda rethorica.
- § 1. In una breve memoria uscita or ora alla luce negli "Studi di filologia romanza (1), io son venuto descrivendo i trattati del verso latino ad accento, così poco noti e tanto spesso confusi con gli altri che ebbero per oggetto l'esametro e il distico rimato. Il consiglio di autorevoli persone e la difficoltà stessa che io in quel lavoro, causa la dispersione della materia, ebbi ad incontrare, mi fecero persuaso non essere del tutto inopportuna una silloge che mettesse alla portata degli studiosi le scritture finora conosciute.
- § 2. In un suo magistrale discorso uno dei più insigni medievalisti moderni lamentava che, attratti dalla splendida e magica apparizione della poesia volgare, " critici e storici siano andati a gara nel trascurar la musa latina, che copre, ahimè, d'un serto avvizzito i canuti capegli e s'avvolge in un manto logoro e bruttamente lacerato " (2). Ebbene, tutti vorranno senza peritanza ammettere la giustezza del lamento, e non per l'Italia soltanto, specie se si osserva quella parte della poetica latina medievale che più d'appresso tocca la storia delle lingue moderne, il ritmo. Ben è vero che gli antichi componimenti ritmici trovarono dei raccoglitori valentissimi e dei chiosatori ingegnosi, pur non contando coloro i quali, più che al medievo, arditamente si affissarono nelle origini stesse; ma le leggi intrinseche del ritmo latino e le scritture dove i contemporanei codeste leggi raccolsero restano ancora pressochè sconosciute. Eppure è evidente come alla piena cognizione del medievo letterario necessiti la scienza di quelle "Arti " che intorno e dopo il 1200 furono

(2) FB. NOVATI, L'influsso del pensiero latino sopra la civiltà italiana del medio evo, Milano, 1898, p. 106.

<sup>(1)</sup> Ritmo latino e terminologia ritmica medievale: Appunti per servire alla storia della poetica nostra, cap. I.

così universalmente studiate in tutta Europa, seguendo esse per ogni dove il "ritmo, il quale e negli inni chiesastici e nelle nenie dei chiostri e nelle audaci canzoni degli scolari e nelle solitarie esercitazioni dei dotti apertamente trionfava. Esso ritmo fu anche l'unico elemento che rimase poscia comune tanto alla universale coltura latina quanto alle diverse colture nazionali che ne scaturirono, e venne in tal modo ad essere di legame, dapprima fra tutti i paesi d'occidente, di poi tra la civiltà latina e la civiltà volgare, sì che doppiamente importante ci dovrebbe apparire lo studio della trattatistica la quale, in ordine di tempo, primamente esso ebbe.

- § 3. Ma codesti trattati (Artes rithmici o rithimici (3) dictaminis) che noi rinveniamo studiati contemporaneamente a Parigi, a Laon, a Firenze, a Vercelli, a Vienna, a Londra, di raro isolati, più spesso inseriti nei Doctrinalia, nelle Poetriae, nelle Artes musicae, nelle Artes dictandi, oltre a quella dell' universalità, presentano generalmente un'altra caratteristica: l'unità di derivazione. È questo un fatto di cui noi useremmo volontieri a provare il carattere dotto di codeste scritture, se nella essenza stessa del risorgimento latino, grazie al quale appajono, non ne trovassimo già conferma ben più chiara e convincente.
- § 4. E invero la trattatistica ritmica latina, sia che servisse alla scuola ovvero alla chiesa, trovò terreno più propizio là dove più rigoglioso era stato quel subitaneo risveglio di classicismo che contraddistinse il secolo XI. Sebbene in nessun modo possiamo designare il tempo e la fonte primissima di tale insegnamento, tuttavia quel tanto che ne sappiamo ci fa sicuri ch'esso ebbe il suo primo rigoglio in Francia. Anche lasciando da parte un argomento fortissimo che potremmo trarre dalla relazione che esiste fra ritmo e rinascimento latino, il quale dalla Francia irraggiò, altri validi motivi ci inducono in codesta opinione. Quando non siano frammenti o parafrasi di inni, gli esempi che accompagnano la teoria delle Artes o non ci sono altrimenti conosciuti, o sono tolti da ritmi composti in Francia. E francesi sono le Artes che ci dànno la tradizione più antica (4), francesi le più tra le copie, ed in Francia composte le maggiori tra esse. Che se, specie sul finire del secolo XIII, anche in altre regioni d'Europa noi ci incontriamo in simili scolastiche trattazioni, ciò si spiera, come abbiam visto, riflettendo alla universalità stessa del ritmo, e specie a quel grande irraggiamento grammaticale che, stendendosi a tutta l'Europa civile, partiva come da suo centro dalle rive della Senna. In processo di tempo però il primato grammaticale, sempre di un passo precedendo il luminoso avvento della poesia volgare a noi tramandata,

<sup>(3)</sup> Si disse così bene *rithmus* come *rithinus*; cfr. quanto avverte il Rajna nella prefazione al *De Vulg. Eloq.* di Dante, Firenze, 1896, p. CLXXXVII.

<sup>(4)</sup> I codici che ci presentano la tradizione più antica (cfr. avanti, § 7) sono quelli del trattato Il Dettame ritmico: nessuno d'essi è anteriore al 1200, checchè abbia voluto argomentare il Freymond (cfr. Ueber den reichen Reim bei altfranzösischen Dichtern..., Halle, 1882, p. 13, nota) contro il Thurot (cfr. Notices et extraits de la Bibl. Nat., t. XXII, 2, p. 453 e seg.) a proposito del cod. Lat. 15462 della Nazionale di Parigi. Più antico è invece il codice del monastero di Admont che contiene un'altra redazione ritmica; ma anche questo ms., a parer mio e di quel valente bibliotecario, il padre Iacob, non rimonta oltre il 1200, quantunque lo Zarncke (cfr. Zwei mittelalterliche Abhandlungen... in Berichte der K. S. Gesell. d. W. zu Leipzig, 1871, v. XXIII, p. 48) l'ascriva al sec. XI. Anche si deve ritenere che o il cod. è copia di un altro non tedesco, o esso fu scritto fuori della Germania: l'esame paleografico dice poco; ma ecco ad es. come comincia un ritmo: O Baudine [Bandine?], flos cantorum; e un altro: Summe praesul florentine. Ognun vede che nel primo esempio noi siamo davanti ad un nome (Baudinus o Bandinus che sia) di territorio neolatino; nel secondo, florentine può alludere così bene a un Florentinus, nome proprio di Santo, come essere forma aggettivale. Anche fuori dei testi ritmici, noi troviamo frasi come queste: quarum omnium manerierum; ora jo non credo che maneries potesse venir detto da un tedesco del sec. XIII.

non spetta più oltre alla Francia, e dalle Gallie si trasporta al di qua delle Alpi, nel paese che sino allora minor parte aveva preso alla rifioritura classica: è il tempo in cui, al decadere delle scuole di Parigi, di Chartres, di Orléans, di Blois, di Tours, di Laon, di Reims, crescono di fama anche per l'insegnamento dell' Ars dictandi quegli Studi, che già erano i più reputati d'Europa per la dottrina del giure; e, all'affluire degli studenti, nuove scuole di grammatica sorgono in ogni parte della nostra penisola (5). Ma, poco avanti il 1290, maestro Sion, se nel suo Novum Doctrinale riesce a dar ordine diverso alla materia della tradizionale "Arte ritmica,, in nessun modo arriva a trovare pur un ritmo nostrano da sostituire ai soliti esempi francesi. E al di là delle Alpi, più che altrove, le leggi del ritmo latino gettano profonde radici e lascian visibili vestigi; colà la poetica volgare maggiormente s'accorda colla poetica latina, vuoi per la terminologia, vuoi per l'artificio dei versi e delle rime dei poeti aulici (6).

§ 5. — Nè la trattatistica soltanto, ma tutta la produzione ritmica latina è naturalmente opera dei dotti, i quali in antagonismo o a gara o a esempio del ritmo volgare (i cui documenti noi non possediamo se non per loro mezzo) agevolmente abbandonarono la non più sufficiente scienza delle lunghe e delle brevi per la facile musicalità del numerus. Però soltanto tardi e sporadicamente questo potè dalla trattazione degli scrittori d'Ars musica trovar luogo entro le chiuse porte dell'Ars grammatica (7), la quale anzi, si può dire, sempre inospitale si mostrò verso questo non classico ritmo che baldanzoso trionfava tutt'attorno, e le grandi Artes non occuparonsi mai di bandirne quelle leggi le quali, più che probabilmente, già da lunga pezza si trasmettevano nelle chiese di su gli schemi degli inni e furon poscia meglio plasmate nelle scuole a glossare le agili strofe di Adamo di S. Vittore e d'Ugo d'Orléans (8).

<sup>(5)</sup> Cfr. Novati, op. cit., p. 100 sg.

<sup>(6)</sup> Per la terminologia rimando al mio lavoro già citato; per l'uso dei poeti d'arte, oltre tutti i Provenzali, basterà ricordare i francesi Rutebeuf, Iean de Condé, ecc.

<sup>(7)</sup> Scrivendo del "Ritmo, il dotto medievale pensava a Boezio e a Marziano Capella e si riferiva all'Ars musica, dal cui dominio il numerus sarebbe passato ad essere "Arte, a sè: Rithmica species est artis enim musice, avverte Giovanni di Garlandia nel suo trattato; ed è tardi, terminando o terminato il sec. XIV, allorchè alla vecchia retorica era successa la nova o secunda rethorica e al rithmus litteralis, ossia "latino,, si contrapponeva vincitore il rithmus vulgaris, che un retore tedesco, Nicolò Tibino, contro gli spositori del Laborintus sostiene: si rithmica ars rethoricae deberet alicui scientiae subtacere, maxime esset grammatica et species eius prosodia (cf. qui, VIII).

<sup>(8)</sup> Ugo d'Orléans, noto sotto il titolo canonicale di Primate, è il pocta che fra tutti pare aver data spinta grandissima alle forme ritmiche; esso è citato appunto come maestro del compor ritmico in quel noto passo di Tommaso da Capua che qui, a compimento anche della raccolta, gioverà riportare:

<sup>&</sup>quot;Hic distinguit tria genera dictaminum, scilicet prosaicum, metricum et rithmicum, et subiungit de mixtis. — Dictaminum vero genera tria sunt a veteribus diffinita, scilicet prosaicum, metricum et rithmicum. Prosaicum ut Cassiodori; metricum ut Virgilii; rithmicum ut Primatis. Prosaicum dicitur a "proson, graece, quod latine significat longum, quia in prosa licet alicui longius et latius aut quantumlibet castigatius evagare. Metricum denominatur a "metron, graece, quod est in latino mensura, quae sub certa pedum et syllabarum mensura consistit. Rithmicum dicitur a "rima, vel rithimorum (sic) quod est diffinitio vel distinctio, quia sub certa computatione sillabarum cum finali consonantia distinguitur, sicut et diffinitur. Quod si ex his fiat commixtio, ex tali commixtione denominationem assumit, ut dicatur prosimetricon sive mixtum. Unde dictamen Boetii veteres prosimetricon appellarunt. Sed quid de duobus ultimis nunc ad presens? ad epistolare dictamen, Dei invocato auxilio, iter nostrum principaliter dirigamus, quid sit epistola, primordialiter attendentes..., Cfr. Thomae Capuani... Dictator, § 3. in Fr. Hahn, Collectio monumentorum veterum et recentium, etc., Brunsvigae, 1724, tom. I, pag. 280; e cfr. anche Novati, Carmina medii aevi, Firenze, 1883, p. 8, n. 1.

§ 6. — Per opera di chi e quando e come si affermasse un unico insegnamento cui si informarono e cui vollero dottamente esplicare tutte le Artes rithmicae che seguirono, è vano cercare. Quest' invalsa consuetudine scolastica può essersi stabilita, dirò così, inconsciamente, come può aver acquistato forza per l'impulso che qualche scuola francese le diede. Del resto altrove già io dissi di molti elementi che nella poetria ritmica troviamo comuni alla trattatistica preesistente musicale e grammaticale; ma qui preme solo di fermare il fatto che in tutte le Artes rithmicae da noi conosciute l'unità di derivazione appare manifesta: solo bisogna dividere i trattatelli in due tipi a seconda del modo che usarono in riguardo di quella tradizione. Infatti, già si accennava, alcuni sono dovuti ad uomini colti che rinnovarono e dottamente rimaneggiarono il solito ed elementare insegnamento; mentre gli altri — copie o rifacimenti nel più stretto senso della parola — in modo uniforme ad esso aderiscono.

Partendo da questi concetti, ho chiamato del tipo primo le arti più semplici, ascrivendo al tipo secondo quelle più dotte, quali: l' "Arte, di Giovanni da Garlandia, il libro IV del *Laborintus*, un breve testo anonimo che qui pubblico da un ms. di Monaco, il trattato di Nicolò da Dybyn o *Tibinus*, come lo troviam detto.

Le Artes tipo primo appena si differenziano tra di loro: la redazione del codice d'Admont, i trattatelli dell'Arsenale, quello di maestro Sion non sono che rifacimenti più o meno antichi e vari di un'unica primordiale dottrina, la quale più genuinamente che in queste or nominate, sembra a noi giunta in quell'esile libretto Il Dettame ritmico che molteplici codici hanno a noi conservato e che entra nell'opera grammaticale di Pietro de Insulella (9).

<sup>(9)</sup> Scritta probabilmente nella seconda metà del dugento (cfr. Novati, La giovinezza di Coluccio Salutati, p. 72, n. 3). Non credo che convenga spendere parole per dimostrare falsa l'opinione del Fierville, il quale, pubblicando, senza pur avvertirne l'indole e l'origine, la compilazione grammaticale di Pietro Cremonese, dice a proposito del trattatello ritmico: l'on avait cru jusqu'à present être un traité spécial, mostrando così di crederlo fattura di Pietro: cfr. Ch. Fierville, Une grammaire latine inédite du XIII siècle extraite des mss. n.º 465 de Laon et n.º 15462 de la Bibl. Nat., Paris, 1886, p. VIII. (Oltre che in questi due mas. la Summa grammaticalis del de Insulella col relativo capitolo De rithmico dictamine si trova alla Laurenziana, Plut. XIII, cod. 22; nella Bibl. di Monaco nel cod. lat. 23504; a Metz nel ms. 169; sotto il nome di un maestro Cesare se ne ha un rifacimento nel ms. 269 di Kremsmünster e nel ms. 537 di Bruges; tutti codd del sec. XIV). Prima che dal Fierville, Il Dettame ritmico veniva pubblicato sul ms. 15462 della Nazionale dal Thurot in Notices et extr. de la Bibl. Nat., t. XXII, 2, pp. 453-457, Paris, 1868. Ma il Wright e l'Halliwell (riprodotti poi dallo Zarneke in appendice ai suoi più volte citati Zwei Mittel. Abhandlungen, etc.) avevan fatto di pubblica ragione Il Dettame fin dal 1841 in Reliquiae antiquae, I, 30, sgg. ricavandolo dal ms. Cleopatra B. VI della Bibl. Cotton; se non che in questo codice il trattatello è assai più breve che negli altri, terminando esso subito dopo l'esempio dei caudati dissoni. Nè il troncamento è casuale, come vediamo avvenire in un cod. dell'Ambrosiana (cfr. qui, I); chè il ms. inglese termina regolarmente colla sottoscrizione: Explicit Ars Rithmatizandi. Mi son domandato: non è supponibile che questa redazione, la più semplice, come ognun vede, rappresenti una tradizione ancor più antica? La cosa potrebbe anche essere supponibile, ma l'età tarda del cod. (sec. XIV), l'essere la sua redazione affatto isolata possono anche più probabilmente voler dire che il copista trascrisse sol quanto gli abbisognava, tralasciando appunto la maniera più difficile dei caudati e tutti quegli altri rithmi che circa un secolo prima un rimaneggiatore del tradizionale insegnamento definiva: qui magis dictantis delectatione finguntur quam aliqua rationis informatione statuantur (cod. 759 di Admont; cfr. qui IV, 186). Si pensi che la tradizione ritmica era tradizione dotta e di scuola, e si capirà come essa potesse accogliere anche forme ritmiche di artificio tule da farsi maggiormente avvertire in paesi che erano rimasti estranei, o quasi, al rinascimento latino del sec. XI.

§ 7. — Giova stabilir chiaro che, affermando essere la dottrina delle Artes tipo secon do più recente a paragone delle Artes tipo primo, e tra quest'ultime preferendo la tradizione del trattatello Il Dettame ritmico, come quella che verosimilmente è più remota e genuina, noi non discorriamo affatto di codici, ma di insegnamento e di tradizione, chè ognun capisce come l'età dei manoscritti sia in genere di scarso ajuto a precisare l'epoca di una scrittura qualunque, e non ne rechi veruno quando si tratti di decidere intorno alla priorità, non di due componimenti, ma di due tradizioni.

Che le "Arti, più semplici derivino dalle più complesse, non credo ch'alcuno vorrà immaginare, se appena ha letto le une e le altre: che se anche il Laborintus esplicitamente e Giovanni di Garlandia implicitamente non si riferissero essi stessi ad una dottrina ritmica ad entrambi preesistente, se anche non fosse vero che i codici più antichi appartengono alle Artes tipo primo (e qualcuno dei codici è anteriore all'epoca stessa dell'Ars rithmica di Giovanni e, a sua volta, non è che una copia), se infine non restassero grandi differenze di terminologia, di disposizione, di esemplificazione, di teorica, ecc., differenze che costituiscono le caratteristiche dei due tipi; basterebbe a farci respingere quella derivazione l'inverosimiglianza del modo in cui essa si sarebbe svolta, dal complesso cioè venendo al meno complesso, dal più dotto al meno dotto.

Il medesimo argomento torna anche acconcio a provare la seconda delle nostre premesse, la quale è: tra le Artes che ci dànno l'insegnamento più antico, quella che ci offre la tradizione più genuina è Il Dettame ritmico. Ma giova meglio qui procedere negativamente. Il codice più antico (10) è il ms. 759 di Admont (prima metà del sec. XIII); ma la sua redazione resta affatto isolata e mostra evidente l'opera del dotto, specie nella novità degli esempi e nel fermarsi che lo scrittore fa ad apporre sue proprie osservazioni e apprezzamenti e, più che tutto, nel riferirsi alla dottrina altrui, come evidentemente si osserva nella chiusa: sunt et aliae rithmorum species, quas videlicet gracilis dictantis procederet industria, sed has adrudivit doctrina ex vetustis, quas ex modernis auctoritatum documentis excerpsimus. Nè certo la tradizione antichissima ci è meglio conservata dalle tarde e palesi rifaciture che sono le redazioni di maestro Sion (11) e del codice dell' Arsenale (12): di modo che tutte le probabilità si accentrano sull'unico trattatello Il Dettame ritmico, il quale, oltre la maggiore semplicità e l'assoluta impersonalità, ci presenta testi dei più antichi e più noti autori; di quegli stessi autori cui si deve se il ritmo latino

<sup>(10)</sup> Cfr. n. 4. Altre particolarità, oltre quelle già avvertite, presenta questa redazione di Admont: gli esempi ritmici sono affatto nuovi, e son chiamati metra (metra moderna); si fa gran caso del numero delle sillabe, della perfezione della rima; non si discorre di clausule, ecc.

<sup>(11)</sup> Cod. CXXXVI della Capitolare di Novara. Grammatica del maestro Sion da Vercelli, chiamata Novum Doctrinale, copiata la prima volta dall'originale nel 1290, anno in cui il 14 agosto morì l'autore (v. qui, II). Cfr. Mazzatinti, Inventari dei mss. delle bibl. d'Italia, vol. VI, p. 85, Forlì, 1896. Per notizie intorno al maestro Sion vedi poi Vittorio Mandelli, Il Comune di Vercelli nel M. E., Vercelli, 1858 tom. III, p. 83.

<sup>(12)</sup> Cod. n. 763 della Bibl. dell'Arsenale, fo. 277a-278b; fo. 278b-279a. Nel 1339 un copista di Auxerre (v. qui, III, n. 1) trascriveva due volte, ma da copie diverse, in un medesimo codice la tradizionale "arte ritmica,; l'una copia proveniva da uno scolaro di Rouen (studii Rothomagensis) il quale non doveva essere troppo amico della scuola e de' monaci se, parodiando ritmi altrimenti a noi noti, desiderava che Augustus exeat mensis e si lamentava che fratres avarissimi | nusquam requiescunt. L'altra copia s'avvantaggiava sulla precedente per correzione, e certo era stata scritta dopo il 1260, se pure le distinzioni di Giovanni di Garlandia, che noi vediamo riportate nel ms. dell'Arsenale, non sono un'aggiunta del copista di Auxerre (cfr. qui III, 34 e V, 25 c seg.).

potè fiorire ed affrancarsi fuori della Chiesa e stabilirsi in una poetica sua universalmente e dottrinariamente riconosciuta. Questo dell'universalità di propagazione, anche volendo trascurare altre prove minori, ad esempio quella che ci deriva dal vedere Il Dettame ritmico già accettato nella compilazione grammaticale di Pietro de Insulella (13), è eloquente e positivo suffragio all'opinione nostra, chè ai molti codici i quali in tanti diversi paesi di Europa ci mostrano conosciuta e studiata la tradizione ritmica così semplice come Il Dettame ce l'offre, vanno aggiunte le amplificazioni stesse di maestro Sion, dell'Arsenale, di Admont, le quali veramente non si comprendono se non come isolati rifacimenti di meno indotti copisti, le cui giunte e varianti torna utile tuttavia di conoscere.

§ 8. — Delle Artes tipo secondo fu già creduta antichissima quella che forma il libro IV del Laborintus, il noto trattato medievale attribuito un tempo a quell'Eberardo di Béthune il quale compose il Grecismo e pare sia vissuto verso il 1150. Ma nel 1870 il Thurot (14), che qualche tempo avanti (15) avea opinato non essere il Betuniense l'autore del Laborintus, sostenne che quest' opera, secondo la testimonianza delle glosse del codice latino 18570 della Nazionale di Parigi, dovevasi attribuire a Eberardo l'Alemanno. Non sta a noi entrar adesso in siffatta questione; però questo è certo che un libro dove si nominano Pietro di Riga e Alessandro di Villedieu e si cita il Grecismo, non può essere anteriore al secolo XIII. Che anzi, se dobbiamo credere ai chiosatori, il Laborintus parlerebbe replicatamente anche di Giovanni di Garlandia (16); di modo che, se pure i quattro libri di cui consta non sono opera di persone diverse, esso dovrebbe riportarsi alla seconda metà del secolo XIII, età che bene s'addirebbe al contenuto del libro 4º che qui pubblico in un colle glosse già edite dal Thurot nel 1870.

Minore è il dubbio intorno alla vita e all'opera di Giovanni di Garlandia, il quale, sebbene recenti studi abbian alquanto sfrondata la sua fama di poeta (17), ancora ci si mostra come uno dei più fecondi scrittori e grammatici del secolo XIII. Contro la tradizione che asserivalo inglese, nel 1747 il benedettino Rivet (18) sorgeva a sostenerne l'origine

<sup>(13)</sup> Cfr. qui, nota 9.

<sup>(14)</sup> Il Laborintus fu pubblicato sotto il nome di Eberardo di Béthune dal Leyser, Historia poetarum et poematum m. aevi, Halle, 1721, pp. 796 sgg.; il libro terzo fu ripubblicato in parte dal Fabricius, Bibliotheca mediae et infimae latinitatis, lib. V, Florentiae, 1858, t. I, p. 487; il lib. IV veniva quasi totalmente riprodotto dal Thuror in Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres, n. serie, t. VI, pp. 258-259, Paris, 1870, insieme con le glosse che nel 1349 vi appose certo Io. de Herrent presbiter. Le medesime glosse, con poche diversità, si trovano riunite sotto forma di Ars rithmica nel cod. lat. 5683 (sec. XV) di Monaco, fo. 1718-1818.

<sup>(15)</sup> Cfr. Notices et extr. des mss. de la Bibl. Nat., t. XXII, 2, p. 113, 1.

<sup>(16)</sup> Una glossa, citata dal Leyser (op. cit., p. 862) a quelle parole eximius liber equivocorum (Laborintus, III, v. 78) dice: Iohannes de Garlandia composuit librum de dictionibus equivocorum. Ancora, il glossatore del ms. 18570 della Nazionale (sulla cui fede il Thurot attribuisce il Laborintus ad Eberardo Alemanno), prendendo bis tres come se fosse un nome d'autore, postilla: Hic nominat alium qui vocatur Bistres... et non nominat ipsum perfecte, sed credo quod potest esse ille qui incipit: Parysiana iubar, che è il principio della Poetica di Giovanni; cfr. Thurot, op. cit., p. 263.

<sup>(17)</sup> Citato e copiato nel medio evo, tra gli altri è lodato anche da Ruggero Bacone (cfr. Compend. studii, London, 1859, p. 453): i vari giudizi dati sopra di lui dai moderni si possono riassumere in quelle parole dell' Histoire littéraire (t. XXII, p. 102): « Iean de Garlande ... peut donc être ... regardé tour à tour comme un théologien, un chronologiste, un alchimiste, surtout un grammairien; mais ce n'est certainement pas un poète »; e dell' Hauréau (Notices et extr. XXVII, 2, p. 84): " Iean de Garlande n'avait pas appris, en vieillissant, à faire de bons vers. »

<sup>(18)</sup> Histoire littéraire de la Fr., t. XXI, p. 369-372; t. XXII, p. 77-103; cfr. anche t. XXII, p. 11-18.

francese: e poscia i continuatori dell'Histoire littéraire (19), lasciando da parte la questione della nazionalità, contraddissero vittoriosamente l'opinione comune che lo voleva fiorito nel sec. XI, fissandone l'età al sec. XIII, sentenza che fu indi universalmente ammessa, anche quando studi ulteriori provarono essere egli veramente nato al di là della Manica (20), sebbene la più parte di sua vita passasse poi in Francia, ove, a Parigi, studiò e insegnò (21).

Delle trentun'opere del di Garlandia enumerate dall'Hauréau (22) quella che qui ci interessa è la *Poetria*, che egli compose verso il 1260, e di cui ampli ragguagli diedero il Rockinger e l'Hauréau ora citato (23); l'Ars rithmica è appunto l'ultima parte della *Poetria*, e fu dall'autore fatta argomento di cure speciali (24).

§ 9. — Nulla sappiamo circa l'autore della breve "Arte, di Monaco (25), nè essa è così importante come le altre di questo ti po se con do. Maggiormente invece interessa la sola che ora rimanga a vedersi.

Nel 1889 il Dreves (26) pubblicava dal ms. CVII di Seitenstetten un estratto del Tractatus de rithmis vel rithmorum magistri Tybini. Nessuno, per quel che io sappia, ha sinora date notizie di questo grammatico, il quale fra la turba dei retori del tardo medievo dovette tuttavia ottenere nel suo paese un posto assai distinto, se in un codice del tempo noi lo troviamo chiamato "retore solennissimo, (27). Per chi dovrà un giorno occuparsene più di proposito do qui le scarse notizie che su di lui mi venne fatto di rintracciare in alcune biblioteche della Germania. Il nostro grammatico aveva nome Nicolò e pare che venisse detto Tibynus o Dibynus dal luogo d'origine; Nicolaus de Dybyn (28) lo dice il cod. lat. monacense 7589. Della sua vita nessuna notizia, se non è quella che lessi nel catalogo manoscritto della biblioteca del chiostro di Seitenstetten (29), catalogo che ci rimanda al Kropff, Bibliotheca Mellicensis, p. 230, ubi ait (copio dal cat. di Seitenstetten) Christianum Eibensteiner Mellicensem, postea abbatem sub initium saec. XV in gymnasio Wiennensi Nicolao Dybino grammatico et rhetore usum fuisse codicemque mscr. adducit qui

<sup>(19)</sup> Histoire littéraire de la Fr., t. VIII, p. 83-98.

<sup>(20)</sup> WRIGHT, Essays on the literature ... of England in the middle ages, London, 1846, t. I. p. 215-217.

<sup>(21)</sup> HAURÉAU, Notic. et extr., t. XXVII, 2, p. 4. In questo lavoro dell'Hauréau trovasi una bibliografia quasi completa sull'argomento. Il Leyser nella sua opera cit. distingue Giovanni di Garlandia (che ascrive al sec. XI) da Giov. il Grammatico (verso il 1270): ad ambedue assegna poi le medesime opere: naturalmente vanno identificati.

<sup>(22)</sup> HAURÉAU, op. cit., pp. 1-86; cfr. anche del medesimo autore Notices et extr. de quelques mss. de la Bibl. Nat., Paris, 1891, vol. I, p. 357, p. 388, p. 390; vol. II, p. 65; vol. III, p. 308, p. 226; vol. IV p. 289, ecc. — In proposito puoi anche vedere Coussemacker, Histoire de l'Harmonie au m. a., Paris, 1852, p. 48 e Gerbert, Scriptores, II, p. 277-278.

<sup>(23)</sup> ROCKINGER, Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, t. IX, pp. 482-512; HAURÉAU, Notices et extr., t. XXVII, 2, pp. 81-84; il primo ebbe sott'occhio il ms. di Monaco, l'altro il ms. di Bruges; non conobbero il ms. d'Admont che vien preso a base nella presente edizione. Circa il ms. di Bruges 546 utile a consultarsi è anche Aug. Scheler, Lexicographie latine du XIIe et du XIIIe siècle: trois traités de Jean de Garlande, Alexandre Neckam e Adam du Petit-Pont, Leipzig, 1867, pp. 15, 16.

<sup>(24)</sup> Così egli comincia il cap. VII, che è quello contenente il trattatello ritmico: In principio huius principalis capituli.

<sup>(25)</sup> Cod. lat. 9684 della Bibl. di Monaco. fo. 88b.

<sup>(26)</sup> DREVES, Historiae Rhythmicae, Liturgische Reimofficien, Erste Folge, Leipzig, 1889, p. 13 sgg.

<sup>(27)</sup> Cod. lat. 7087, fo. 51<sup>a</sup> della Bibl. di Monaco.

<sup>(28)</sup> Dybene, villaggio in Bulgaria, è il solo luogo che ci richiami il nome della patria del grammatico, ma costui non dovette nascervi davvero.

<sup>(29)</sup> Vol. I, p. 241.

8 G. MARI.

inscribitur: "Viaticus dictandi, seu ars epistolas bene scribendi, ad cuius finem haec verba sunt: Explicit Viaticus dictandi per Nicolaum Dibynum editus. — Fu dunque maestro allo studio di Vienna? Chi tenga a mente che questo si apriva appunto al principio del sec. XV, forse interpreterà in codesto senso; ma dalla età di alcuni codici dei suoi trattati (30) sembra di poter arguire che Nicolò scrivesse già prima del 1400 e quelle parole in gymnasio Wiennensi Nicolao Dybino grammatico et rhetore usum fuisse si prestano anche alla traduzione che un padre benedettino di Seitenstetten me ne faceva: "aver usato dei libri di grammatica e di retorica di Nicolò Dibino."

§ 10. — Nel sec. XV il ritmo latino non cessò punto dall'essere studiato, ed in Germania specialmente noi ne troviamo non rari i trattatelli, le chiose, gli schemi (31). Ma anzi che

<sup>(80)</sup> Ecco l'elenco dei mss. da me conosciuti: Cod. lat. 7589 (seconda metà del sec. XIV) di Monaco, contiene un Tractatus, attribuito dal catalogo a Tibino: Incip.: audi, fili mi, disciplinam patris; fa seguito a questo trattato (fo. 144): Nicolai de Dybyn rethoris, rectoris pro tunc parvulorum, constructiones (cfr. cod. lat. 352 della medesima bibl. a fo. 50). — Cod. lat. 7087 (sec. XV) di Monaco, a fo. 51: Expliciunt correctoria simplicia solempnissimi rhetoris Thybini. - Cod. lat. 7607 (sec. XV) di Monaco contiene: Viaticus Tybini in modum dictandi. Della medesima biblioteca il cod. lat. 3941 (sec. XV), discorrendo dei vizi retorici a fo. 173, poteva già notare in margine, ma della stessa mano del testo, che: Tibinus posteg addit quinque alia vitia; importante nel cod. lat. 22373 (sec. XV) il trattatello che comincia a fo. 1866 e finisce a fo. 200° con le parole: Expliciunt dicta Tybini simplicia et colorata et aliorum magnorum multe similiter forme privilegiorum; nota il catalogo a stampa: pertinent multa ad res Pragenses sec. XIV; e infatti lo Schmeller sottosegnò nel codice i nomi che paiono giustificare la data della seconda metà del sec. XIV. - Cod. XI, 108 (sec. XV) del monastero di San Floriano, da fo. 2226 fin a fo. 2248 v'ha una Oratio de sancta Dorothea a Tybino compilata rhetore, per passarvi in rassegna tutti i colores rhetorici (cfr. qui VIII, n. 4). — Cod. CCXLIX del monastero di Seitenstetten contiene: Tybini glossa in doctrinales Alexandri de Villadei; incipit: Gaufredus in poetria nova cap. II dicit: si vis bene duci... Sono legati insieme nel medesimo codice una grammatica Gutolfi, un Tractatus de distincionibus diffinitionum e un Laborintus Eberardi cum commentario scritto nel 1379. Cod. CVII (sec. XV) di Seitenstetten, a fo. 1º: Nicolai Tybini Viaticus rhetoricae: a fo. 37b: Explicit tractatus Tybini primus, e ne comincia un altro colle parole: Ad formandam salutationem, ad meliorem ordinationem ... fin a fo. 41b, ove leggesi: Explicit Tybinus, per ricominciare subito con la medesima scrittura un'altra trattazione che da fo. 42ª va a terminare a fo. 48<sup>b</sup> colle parole: Explicit tractatus de rithmis vel rithmorum magistri Tybini, ed è l' arte, di cui noi ci occupiamo. Converrà riportare il principio di questo Viaticus rethoricae che pare sia l'opera più importante di Nicolò. Nel cod. CVII di Seitenstetten comincia a fo. 1 \* coll'incipit: Populis gentium in tenebris ambulantium visa est lux magna; continua dicendo che, compulsus amoris nodulo, compunctus doloris stimulo, perchè molti sono sedotti dalla falsa specie artis dictandi, ei studierà la maniera d'ovviare a questo male. Ed entra in materia: Omnis poetica locutio vel est laudatio vel vituperatio . . . secundum Ludolphum in suo de arte dictandi, et ista recipiuntur pro eodem, scilicet dictamen, epistula et littera; sed tamen illud est tamquam superius et inferius, quia dictamen dicitur carmen poeticum generaliter cuiuscumque conditionis fuerit; sed epistola sive littera dicitur carmen poeticum propter allocutionem assentium inventum...

<sup>(31)</sup> Un'arte ritmica è in un foglio (forse del sec. XIV) inserito in un cod. del sec. XV della Bibl. di Monaco, il fo. 175 del cod. lat. 8941. Sotto il titolo De Rigmis, data una definizione affatto nuova, dice tre cose doversi notare nell'Arte ritmica: distinctio, accentus, mensura. Distinctio est causa consonantiarum... accentus est sillabarum longa vel brevis prolatio. Mensura est debitus modus consonantiarum bina vel trina vice a pluribus repetita. Et est dicendum Ritmum posse simplicem esse et compositum... haec enim plenius patent in fine Laborinti et ibi requirantur. Parla poi dei Vicia. Ha rassomiglianze non solo di terminologia, ma anche di esempi con un De Arte Rigmatizandi contenuto nel cod. lat. 4382 (sec. XIV-XV) della stessa biblioteca: comincia a fo. 173: De (arte) rigmatisandi. Circa autem componendi rymata sunt duo principaliter consideranda, sive numerus et mensura: numerus enim in sillabis, mensura autem in pedibus actenditur. Dicunt enim Alanus, Boecius et Tulius, rhetorice principes, quod omnis rigmus certo sillabarum numero continetur. Unde exoritur quod in qualibet riga ad maximum erunt novem sillabe, e. g.:

seguire oltre le sparse e rade vestigia d'una poesia che va man mano morendo, gioverebbe forse meglio renderci conto d'un fatto importantissimo che s'attiene alla perpetuità del fenomeno ritmo, perpetuità la quale, a dir vero, esagerata dagli uni, negata affatto dagli altri, non può certo dirsi finora debitamente schiarita. Se noi, partendo dall'età delle Artes rithmicae e risalendo, nessuno più troveremo che di poetria ritmica latina prenda a trattare, e anzi vedremo i tria genera, i quali Tommaso Capuano dice a veteribus diffinita. scilicet prosaicum, metricum et rithmicum, ben presto lasciare il campo alla più antica bifaria distinzione che il rithmicum genus non ammetteva; se, ancor più riascendendo verso e oltre il mille, tra produzione ritmica sempre più scarseggiante, nei trattati ben esili accenni ci verrà dato di notare, i quali le Artes qui pubblicate colleghino alle grandi Artes grammaticali dei secoli III e IV che al ritmo alludono, sia pure appena nominandolo; nulla tuttavia a porre il dubbio sulla continuata vivacità d'un senso ritmico non dotto potremo noi logicamente inferirne. Finora non può dirsi sfatata la teoria che vuole il ritmo esistito anteriore e coetaneo alla letteratura classica latina; appena questa è tramontata, esso veramente viene volta a volta ad affacciarsi nella produzione letteraria e ad agire su di essa. Accettato dai dottrinari, fuori di tutte le astruse teorie che essi, o fossero traduttori di Aristosseno ovvero grammatici, gli fabbricarono intorno, vestito delle forme volgari prima che delle latine, continuò poscia il Ritmo sempre più appalesandosi e ingentilendosi, forma gradita tanto al modus ambrosianus quanto ai poetarum carmina vulgaria, "ritmo letterale, quello, "ritmo volgare, questo, come li denominarono, dopo il trecento, gli scrittori della Secunda rethorica, di quella rethorica cioè che alle Artes che qui pubblichiamo immediatamente successe ed alla quale, per non uscir dai secoli XIII-XIV, appartengono i compilatori dei Donats e delle Leys provenzali, Eustache Deschamps in Francia, il da Barberino, Dante, il da Tempo, Gidino da Sommacampagna in Italia. A questa luce poscia sempre più sfolgoreggiante poco o nulla il "ritmo letterale, ha da contrapporre; forse perchè fu eminentemente forma di transizione e mero frutto di dottrina: la qual cosa tuttavia non poteva impedire che esso, in quanto ebbe insegnamento e trattatistica speciale, non influisse sopra la poetria moderna.

Se le "Arti, latine esercitarono un'efficacia sulle volgari o la materia di queste, esistente già prima e indipendentemente, ebbe azione per avventura su quelle; e, posto che efficacia

Sponsa Christi gloriosa / Regina celi tam formosa; vel ad minus quatuor, ut: O regina / celestina...ecc. Da fo. 1756 a fo. 1776 v'ha un breve rimario. Un rimario di assai maggiori proporzioni è nel cod. lat. 26832 (sec. XIV-XV) ancora di Monaco: su una targa esteriore si legge: Richmi ad colligendos sermones latinos; sermones seu collaciones ad deum. Qui giova notare che presumibilmente non poche scritture ritmiche, anche anteriori al secolo XIV, giacciono sconosciute ancora nelle nostre biblioteche. Avvertirò ancora che non entrano nella nostra enumerazione i frammenti "De rithmis, che il Keil riporta nel vol. VI dei suoi Grammatici latini, ecc. Nè è da tacersi che alcune Artes vidi citate le quali non mi venne dato di rintracciare. Così il Du Méril, Puésies pop. lat. anter. au douzième siècle, Paris, 1843, p. 42, n. 2, cita un De Arte rigmatizandi che si trova indicato senza data e senza nome d'autore nel Catalogue des livres de la bibl. de feu m. le Duc de la Vallière, 1.º partie, n. 2619 (tomo II, p. 129) e che a me non venne fatto di trovare nè in Francia nè altrove. Nella medesima nota l'illustre autore, copiando dal Wadding, Scriptores ordinis minorum, p. 297, attribuisce a Raimondo Lullo un'Ars generalis rithmica che pure ho cercato invano; conclusi bensì che tutta la ponderosa e strana opera del Lullo fu dall'autore con quella denominazione appellata, quasi a significare un'Arte che tutto contenesse armonicamente disposto. Similmente nulla che spetti ad Ars rithmica trovai nel cod 3816 della Mazzariniana; quanto poi a Ioannes Grammaticus in Leysen, p. 1003, cui il Du Méril rimanda, penso che sia da identificare con Giovanni di Garlandia (cfr. qui n. 21).

vi sia stata, in qual modo si sia svolta e fino a qual segno, è certo un quesito degnissimo di studi severi (32). Non pochi, nè difficili a trovarsi da ognuno anche non versatissimo in simil genere di ricerche, sono i luoghi comuni che le due specie di Artes, le latine e le volgari, presentano; ma anche non facendo caso della terminologia, che in gran parte è la medesima, anche non volendo discorrere nè di teorie, nè di particolari divisioni o avvertenze circa la lunghezza ed il numero dei versi, ad esempio, o circa l'uso di certe forme artificiate e difficili, ecc., una riflessione basterebbe a farci persuasi dei rapporti che strettissimi corsero tra l'una specie e l'altra di Artes. Le volgari apparvero tardissime riguardo alla produzione, e le leggi di questa si sarebbero trasmesse non magistraliter, ma casualiter; e, si osservi bene, esse leggi traverso un'epoca che di produzione ritmica latina è rispetto alle precedenti assai povera, arrivano mirabilmente perfette ai trattatisti, i quali, mentre stabiliscono dei precetti consoni e omogenei con terminologia e fraseologia identica, sorgono isolati in regioni diversissime d'Europa, e tutti affermano essere loro i primi a por mano alla volgar poetria. Si è che era bastata la tradizione comune cui i poeti attingevano, la dottrina del rithmus litteralis entrata allora ed insegnata magistraliter nelle scuole ove appunto casualiter (la parola è comune a Dante e al da Tempo (33)) si formava la nuova dottrina volgare. È così che molti passi delle Leys e degli altri trattati di secunda rethorica non si possono forse completamente intendere senza la conoscenza della prima rethorica o litteralis; il ritmo del volgo potè trionfare, ma facendosi dotto e passando attraverso, o sotto le Artes latine.

<sup>(32)</sup> Alle relazioni che la poetria volgare mostra avere colla poetria ritmica latina allusero il Paris, il Jeanroy ed altri. Recentissimamente tornò sulla questione il D'Ovidio, Sull'origine dei versi italiani, in Giorgale storico, XXXII, p. 21 e segg. Ci dispiace di non potere accettare in tutto le conclusioni cui arriva l'erudito professore. A proposito del Wackernagel che non ammetteva nessuna relazione tra la rime léonine francese e i versus leonini latini (in Altfranzösischer Lieder und Leiche, p. 173) confronta E. Freymond, Ueber den reichen Reim bei altfranzösischen Dichtern, etc., Halle, 1882, p. 13 e anche p. 15.

<sup>(33)</sup> Cfr. Dante, De vulg. eloq. ed. Rajna, II, IV: huc usque casualiter est assumptum; A. da Tempo, ed. Grion., p. 73.

## I.

# IL DETTAME RITMICO.

[Cod. 465 della Bibl. di Laon, fo. 79b-80b (La.) (1); Plut. XIII, cod. 22 della Laurenziana di Firenze (L), fo. 34a-36a; cod. 15462 della Bibl. Nazionale di Parigi (N), fo. 8 (2); cod. B.VI Cleopatra della Bibl. Cotton (C), fo. 241b; cod. D. 465 inf. della Bibl. Ambrosiana di Milano (A), fo. 119a; cod. CCXLVII della Capitolare di Verona (V), fo. 32b-33b (3); cod. Laud. miscell. n.º 707 della Bibl. Bodleiana (B.), fo. 114; Wright-Halliwell, Reliquiae antiquae, I, 30-32; Zarncke, Zwei mittelalterliche Abhandlungen über den Bau rhythmischer Verse in Berichte d. K. S. Gesell. d. W. zu Leipzig, to. XXIII, 1871, pp. 92-95; Thurot, Notices et extraits de la Bibl. Nat., to. XXII, pp. 453-457; Fierville, Une grammaire latine inédite du XIII siècle, Paris, 1886, pp. 109-115; cfr. qui, prefazione n. 9.]

## DE RHYTHMICO DICTAMINE.

Ad habendam rithmici dictaminis noticiam, primo videndum est quid sit rithmus et quot ex sillabis distinctio constare debeat, et ex quot distinctionibus clausula sit, et ubi sit observanda consonantia.

Rithmus est consonans paritas sillabarum sub certo numero comprehensarum.

Distinctio debet constare ex quatuor sillabis ad minus, et ex sexdecim ad plus. Ex quatuor ad minus, ut in hoc exemplo:

O Maria, virgo pia, stella maris nominaris; (4)

10

et ex sexdecim ad plus, ut in hoc exemplo:

Rex advenit iam celorum; ergo, fratres, gaudeamus, unctionem iudeorum cum cessare videamus.

<sup>1)</sup> C. Ars Rithmicandi. — A. De rithmica ecclesiastica - ex libro cuius titulus est: Ars sermocinandi, post tres cartas a principio. — V. Incipit tractatus Rithimorum. — 2) N. De rithmis tractaturi, primo videndum est... — C. Ad habendam artem Rithmicandi et dictaminis noticiam dicendum est quid sit Rithmus et ex quot sillabis constare debet, et ex quot distinctionibus clausula constat, et ubi servanda est consonantia. — L. noticiam videndum est quid sit rithimus, et ex quot sillabis constare debeat distinctio... clausula, et ubi debeat servari consonancia. — V... et quot sillabis constare debeat distinctio, et quot distinctionibus clausula, ut debeat conservari consonantia. — B. Ad habendum ritmici. — 5) L. A. V. Sillabarum certo numero... — 6) L. ad minus ex quatuor sillabis. — C. A. et ex octo ad plus. — 7) C. ut sic: — 9) C. mater pia. — 11) C. appellaris. — 12) C. ex octo ad plus, ut sic. — 13) C. Iam advenit rex coelorum | Ergo, fratres,

<sup>(1)</sup> Metto per primo il cod. che da vicino seguo nella stampa; ad ogni ms. appongo tra parentesi la sigla con cui lo indico nel darne le varianti. Di queste tralascio in genere quelle che in nessun modo possono importare.

<sup>(2)</sup> Questi primi tre codd. contengono la Summa grammaticalis di Pietro de Insulella; cfr. prefaz. n. 9.

<sup>(3)</sup> L'Ars rithmica qui fa parte dell'Ars Iohannis a Pigna, e, quanto a lezione, quasi sempre concorda con L.

<sup>(4)</sup> Cfr. Chevalier, Repertorium hymnologicum, n. 13205.

Clausula debet constare ex duabus distinctionibus ad minus, ex quinque ad plus. 15 — Ex duabus ad minus, ut in predicto exemplo: Rex advenit, etc. — Ex quinque ad plus, ut in hoc exemplo:

Dives eram et dilectus inter pares preelectus, modo gravat me senectus et etate sum confectus; a deiectis sum deiectus. (5)

20

SEQUITUR DE CONSONANTIA. — Unde sciendum est quod si penultima sillaba distinctionis proferatur acuto accentu, consonantia debet servari a vocali penultime sillabe usque in finem, ut in hoc exemplo:

25

Veneretur Delia castitatis diva, dimittantur Veneris gaudia furtiva, nam salutis anime hec est sublativa, illa super omnia nobis est nociva.

Si vero proferatur gravi accentu, consonantia debet servari a vocali antipenultime sil- 30 labe usque ad finem, ut in hoc exemplo:

gaudeamus | etc. — N. L. V. cum cessasse. — 15) C. L. V. et ex quinque. — 16) L. V. ex duabus distinctionibus. — 17) C. ut sic: O Maria, stella maris | Mater pia nominaris. — L. V. Rex advenit iam celorum; ergo fratres gaudeamus | unctionem iudeorum cum cessasse videamus. — C. et quinque distinctionibus ad plus, ut sic: — 21) L. a deiectis sum deiectus | et etate sum defectus. — 22) C. ab electis. — A. V. ad deiecta sum deiectus. — 23) L. V. Sciendum est. — L. si penultima distinctionis prime. — 24) C. tunc consonancia. — C. sillabe, ut hic: Ave sanctis spiritus fecundata rore | conservata pariens castitatis more | quaeso fac ne arguat iudex in furore | quos a morte proprio redemit cruore. — L. V. usque ad finem per totam clausulam. — 27) N. L. Comitantur (commutantur?) Veneris. — 28) N. hec est tolativa. — L. V. collativa. — A. illativa. — 30) L. V. Si vero penultima. — C. è qui assai diverso e monoc: Si vero penultima sillaba distinctionis proferatur gravi accentu, tunc consonantia potest servari tripliciter. Uno modo servatur consonantia a vocali penultime sillabe, sic: "O res mirabilis et rerum novitas | Se vestit homine. summa divinitas; | Licet in Virgine. matris fecunditas, | et iugi lumine. vernat virginitas. " Tertio modo servatur consonantia a vocali penultime sillabe sic: "Non potest esse monachus | qui vagus est et profugus; | qui vivit absque regula | peribit morte pessima. " Sequitur de divisione

Dives eram et dilectus
Inter pares praeelectus;
Modo curvat me senectus
Et aetate sum confectus,
Unde, vilis et neglectus,
A deiectis sum deiectus
Quorum rauce sonat pectus.
Pansa gravis, olens lectus,
Quibus amor nec affectus,
Sed horrendus est aspectus, etc.

<sup>(5)</sup> Cfr. WRIGHT, The latin poems comm. attrib. to W. Mapes, London, 1841, p. 64 e HAURÉAU, Notices et extr., vol. VI, p. 129. Il ritmo è di Primate e consta di 160 versi; eccone i primi secondo la lezione data dall'Hauréau:

Luctu fessus, confectus senio, genu tremens labante venio; quam sinistro sim natus genio nullo capi potest ingenio. (6)

35

Licet tamen variare consonantem, ut graviter et pariter.

RITHMUS DIVIDITUR. — Rithmorum alius monotongus, alius diptongus et alius triptongus.

Monotongus est quando una consonantia servatur in tota clausula, ut in hoc exemplo: Luctu fessus, confectus senio, etc.

Diptongus ex tribus fit modis. Primus modus est quando due distinctiones concordant simul, et due simul, ut in hoc exemplo:

O Maria, virgo pia, stella maris appellaris.

45

Secundus modus est quando medium distinctionis concordat cum medio alterius distinctionis, et finis cum fine, ut in hoc exemplo: Rex advenit iam celorum, etc.

Tercius modus fit quando due distinctiones vel plures concordant, et additur cauda, ut in hoc exemplo:

Audi verbum novitatis; credas tibi et est satis: non est nostre facultatis solvere corrigiam. (7)

Cauda potest constare ex septem sillabis ad plus, vel ex tribus ad minus. — Ex 55 septem ad plus, ut in hoc exemplo: solvere corrigiam. — Ex tribus ad minus, ut in hoc exemplo:

Vidi sub altare animas cantare plorantes. (8)

60

Rithmorum, quorum unus est monotongus, alius diptongus, alius triptongus. — 83) A. V. genu tremens labente venio. — 34) A. quam sinistro sim natus gremio (idest genio). — 89) C. monatongus. — N. Monotongus est ille quando in tota clausula non est nisi una consonantia, ut in hoc exemplo: "Dives eram et dilectus " etc. — C. una consonancia sola servatur per totam clausulam ut: "Ave sancti spiritus "; "Salutat Angelus "; "O res mirabilis ". — L. V. una consonancia sola servatur ut in hoc exemplo: "Luctu fessus confectus senio | Genu tremens labente venio | quam sinistro sim captus genio | nullo capi potest ingenio " vel in hoc exemplo: "Dives eram et dilectus | inter pares preelectus | modo gravat me senectus | et etate sum defectus | a deiectis sum deiectus. " — 41) C. L. V. fit tribus modis. — L. V. primo modo. — 42) L. et alie due simul. — C. ut supra: O Maria, etc. — 46) L. V. nominaris. — 47) L. V. Secundo, quando medium unius distinctionis. — 48) C. Iam advenit rex coelorum. — 49) L. V. tercio modo quando. — C. L. V. concordant simul. — 51) N. L. V. verbum audi novitatis — 52) L. N. V. credas illud et est satis. — C. credas sompnum, et est satis. — 55) G. Sequitur de cauda, unde

<sup>(6)</sup> È la seconda strofa della Lamentatio Oedipi, edita in Du Méril, Poés. lat., etc., 1854, pp. 310 sgg.; e anche in Anzeiger für deutsch. Vorzeit, Nürnberg, VIII, 823.

<sup>(7)</sup> È una strosa del Missus Gabriel; cfr. Romania, IV, 371. Generalmente i cdd. portano: Signum audi novitatis | crede solum et est satis | non est tuae facultatis || solvere corrigiam.

<sup>(8)</sup> Avverte il Fierville che in margine del cod. di Laon si legge un'altra strofa che è forse la continuazione di quella del testo; eccola: Mors cepit clamare | videns arma gestare || gestantes (leggi: certantes).

Triptongus fit ex tribus modis. Primus modus est quando due distinctiones concordant simul et due simul, et additur cauda, ut in hoc exemplo:

> Cunctis pulcrior puella, clara fulgens velut stella, sua cara de persona michi dedit pulcra dona, unde multum gaudeo.

65

Secundus modus est quando medium distinctionis concordat cum medio alterius, et finis cum fine, et additur cauda, ut in hoc exemplo:

Quam dictamen sit decorum cuncti rithmicum videmus: ut concedat rex polorum nobis illud flagitemus ex toto pectore.

70

Tertius modus est quando due distinctiones in tribus locis conveniunt simul, ut in hoc exemplo:

Serpens dirus tristabatur quoniam corruerat, sparsit virus quo fedatur homo qui splenduerat.

75

Caudatorum rithmorum alii sunt consoni, alii dissoni. Consoni sunt, quando caude concordant in fine, ut in hoc exemplo:

Cunctis pulcrior puella
[clara fulgens velut stella
sua pulchra de persona
michi dedit pulchra dona]
unde multum gaudeo.
Vilis eram, nunc sum fortis;

80

Vilis eram, nunc sum fortis; iam contemno minas mortis; velut leo, corde tuto, ire quidem sine scuto

85

iam in hostes audeo.

sciendum quod cauda debet constare ex tribus sillabis ad minus, ut sic: "Vides ad altare | clericos cantare || gaudentes " et ex septem sillabis ad plus, ut supra "solvere corrigiam. " — L. V. Et est notandum quod cauda debet constare ad minus ex tribus sillabis et septem ad plus; ex tribus ad minus, ut in hoc exemplo: "vidi sub altare | animas orare | plorantes "; et ex septem ad plus ut in predicto exemplo "solvere corrigiam. " — 61) C. L. V. fit tribus modis. — 62) C. concordant simul et additur cauda, et duae aliae simul et additur cauda, et caudae concordant, ut hic: "Sub nodis cilicii | corpus carens viciis || dampnat vir beatus; se suum carnificem | atque suum iudicem || offert maceratus; — 65) manca in L. — N. sua clara de persona. — V. Sua pulcra de... — 69) C. ut supra: iam advenit rex celorum. — 71) N. L. rex celorum. — L. nobis illud. — 73) L. V. modus fit. — L. V. concordant simul in tribus locis. — C. concordant simul in duobus locis et additur cauda, ut sic: "Eger eram, iam sum fortis | et contempno minas mortis | Velut leo corde tuto | ire quidem sine scuto. " Item, etc. — 75) N. quoniam caruerat — L. V. quoniam non polluerat. — 77) C. Item rithmorum caudatorum alii... — 78) L. V. concordant simul, ut... — A. ut in hoc exemplo... e qui finisce. — C. ut hic: "Non est nostre facultatis | nec humane dignitatis || referre miracula. Quibus virtus deitatis | testis sancte sanctitatis || illustravit gratia. " — 84) L. V. et in hoc exemplo: Vilis eram... — 89) C. Dissoni sunt tales, quorum caude non concordant, ut hic... — 90) N. L. V. "Aaron virga que tulit duram | cum flore nucem contra naturam || est porta celi; Aperta numquam sed semper clausa | nostre salutis extitit causa || Virgo Maria. " — 95) C. Virgo Maria. Explicit Ars Rithmiti-

90

95

Dissoni sunt quando caude non concordant, ut in hoc exemplo:

Aaron virgam tulit duram
que florens contra naturam
est porta celi,
semper patens, semper clausa,
nostre vite fuit causa
Virgo Maria.

Item caudatorum rithmorum alii sunt concidentes, alii non concidentes. Concidentes sunt quando distinctiones sequentis clausule concordant cum cauda antecedentis, ut in hoc exemplo:

Vale, doctor, flos doctorum,
gemma, decus clericorum;
cetum vincis nam proborum
rithmicando.
Cunctos vincis componendo,
cunctis spes es in solvendo,
et de te nulla perpendo
nisi bona.

Non concidentes sunt quando due distinctiones concordant, ut in hoc exemplo:

Aaron virgam tulit duram que florens contra naturam etc.

Rithmorum alii sunt transformati, alii equicomi, alii orbiculati, alii ser- 110 pentini.

Transformati sunt quando sequens distinctio formatur a fine secunde distinctionis, ut in hoc exemplo:

Ihesu Christe, miserere, fac me digne penitere; penitere fac me digne, ne eterno cremer igne; igne tangar ne eterno, regno frui fac superno.

115

zandi. — 96) N. L. V. Rithmorum alii sunt continentes, alii non continentes. Continentes sunt quando due distinctiones vel plures concordant cum cauda clausule precedentis, ut... — 99) L. Vale gratis flos doctorum. — N. flos decorum. — 100) L. V. decus laicorum. — 102) N. L. disserendo. Cunctos vincis opponendo | cunctis prees in solvendo | et de te nulla perpendo || nisi bona. — 107) N. L. V. Non continentes sunt quando caude non concordant, ut in hoc ex.: Aaron virga que tulit duram, etc. — 110) L. Item rithmorum... — 112) N. quando sequens distinctio transformatur, ut... — L. V. quando finis unius distinctionis est principium alterius, ut. — 117) N. L. V. ne eterno tangar igne. — N. michi

Equicomi sunt quando prima et secunda distinctio clausule precedentis concordant 120 cum prima et secunda sequentis clausule; tertia et quarta precedentis clausule cum tertia et quarta sequentis, ut in hoc exemplo:

Christe, rex et pastor bone, tu me tollas ab agone; voluntate cum paterna regna michi da superna.

125

Inquit rex: si cum dracone pugnes firma ratione, regna dabo sempiterna: si non, ibis ad inferna.

130

Orbiculati sunt quando prima distinctio et quarta concordant simul, et secunda et tertia simul, ut in hoc exemplo:

Christe, rex et pastor bone, voluntate cum paterna regna michi da superna, tu me tollas ab agone.

135

Et nota quod in hoc genere rithmorum potest esse disparitas sillabarum, ita quod prima distinctio sit par quarte, et secunda tertie similis, ut in hoc exemplo:

Gaudeat festivitas advenisse salvatorem, seculi renovatorem, cui adest humilitas.

140

Serpentini sunt quando tertia et quarta distinctio precedentis clausule concordant cum tertia et quarta sequentis clausule, ut in hoc exemplo:

Regi nato gratulemur;
ipsum pie veneremur,
nam eius veneratio
nobis est consolatio.

145

Serpens dirus nos peremit; Christus pius nos redemit; cuius humiliatio nobis est consolatio.

150

regna da superna. — 126) L. regna frui da superna. — 127) L. dalla stessa mano cancellate le parole: cum dracone, furono sostituite lo altre: cum diacone. — 128) L. pugnabis. — 130) N. L. N. sic non ibis. — 131) L. prima et quarta distintio. — 132) L. et tercia simul et distinctiones debent esse de eadem persona ut in hoc ex. — 137) L. V. in omni genere rithmorum potest esse disparitas sillabarum ita quod prima distinctio sit similis quarte, secunda et tercia similes in sillabis ut... — 139) L. V. Gaudeat gentilitas. — N. gentilica, corretto dal Thurot in gentilitas. — 142) L. V. quod adest utilitas. Ho mutato in cui sull'autorità di M. Sion (cfr. II, 178) il quod de' codici. — 146) L. V. Christum pie veneremur. — 152) L. est consolatio; et in hoc exemplo: Serpens... dirus — N. L. V. nobis est exaltatio.

# II.

#### RIFACIMENTO DI MAESTRO SION.

[Cod. CXXXVI della Capitolare di Novara, fo. 13 a; cfr. qui, prefazione n. 11].

Rithmus est consona paritas sillabarum certo numero comprehensarum. Hec autem consonantia saltem in fine duarum distinctionum consistit. Consonantia producta secundum modernos servanda est a vocali penultime sillabe usque in finem sub eodem accentu; correpta vero ad plenam elegantiam a vocali [anti]penultime. Licet tamen variare consonantem inter penultimam et antipenultimam ut pariter et graviter: et sciendum quod quelibet dictio monosillaba vel bisillaba tam correpta quam producta, producta in consonantiis et versibus reputatur.

Distinctio constat ex quatuor sillabis ad minus et ex sexdecim ad plus, ut patebit. Claus ula constat ex duabus distinctionibus ad minus et ex quinque ad plus in monotongis. Cauda constat ex tribus sillabis ad minus et ex septem ad plus. Caudas decet addi 10 maxime rithmis octo sillabarum vel infra, ita quod maioribus minores et e converso adiungantur.

Rithmi quatuor sillabarum spondayci esse debent, ut:

O Maria, virgo pia, stella maris nominaris. (1)

15

Possunt etiam dactilici fieri, ut:

Nunc dominus stat cominus.

20

Rithmi quinque sillabarum dactilici et spondaici esse possunt. Dactilici, ut:

Rex iusticie, princeps venie, munus gratie dat et glorie;

25

spondaici, ut:

Que stella maris virgo vocaris, tu sine maris semine paris.

30

<sup>(1)</sup> Cfr. I, n. 4. Avendo i trattatelli troppo palesi e frequenti relazioni, in generale non ne richiamerò che quelle che specialmente importano.

Rithmi sex sillabarum dactilici esse debent, ut:

Ex Ade vitio nostra perditio traxit primordia.

In rithmis septem sillabarum dictio debet in quarta sillaba spondaice terminari: finis vero est dactilicus adhibendus, ut:

Patrem parit filia, patrem, ex quo omnia, partus hic est gratia.

In rithmis octo sillabarum dictio debet in quarta sillaba spondaice terminari; finis voro frequentius in spondeum, ut:

Cum revolvo quod sum cinis et quod cito venit finis, sine fine pertimesco et ut cinis refrigesco

Terret me dies terroris, ire dei et furoris, dies luctus et tremoris,

45

50

55

ら

In dactilum, ut:

Mirabile misterium! factor celi et omnium per incorruptam virginem novum creavit hominem.

In rithmis novem sillabarum dictio in quarta sillaba spondaice terminetur; finis vero in dactilum, ut:

Omnis homo mortem timeat, ne cum malis ipse pereat.

Potest tamen fieri e converso, ut:

Timeat mortem omnis homo, ne stet semper in mala domo.

Richmi decem sillabarum debent in quarta sillaba spondayce, sed in fine daeriliee  $\omega$  terminari, ut:

Luctu fessus, confectu[s] senio, genu tremens labante venio; quam sinistro sim natus genio nullo capi potest ingenio.

D'On qualche variante sono sette versi del ritmo Com rendor to the la ficilio De Mozara, Publico e de la Paris, 1884, p. 126 efr. a proposito Novara, L'Antico Veres, 1984, p. 126 efr. a proposito Novara, L'Antico Veres, 1984, p. 126 eff. a proposito Novara, L'Antico Veres, 1984, p. 126 eff. a seconda struta en la seconda sette a seconda struta un verso che in De Mexico opere, p. 117, è e Dias altrum pecca en esc.

Potest tamen in quinta sillaba et in fine spondayce terminari, ut:

Quia peccavi doleo mente, me, bone Ihesu, salva repente.

Rithmus undecim sillabarum terminatur in dactilum, dividitur vero in quinta sillaba per dactilum vel spondeum, ut:

70

Refert ut nobis divina pagina, que constat omnis scripture domina, vitari debent malorum agmina.

Rithmi duodecim sillabarum tam in sexta sillaba, quam in fine dactilice terminentur, ut:

75

Non sunt ab homine mundi divitie optande corporis neque delicie, per quas amittitur munitio scientie atque consortium celestis curie.

Rithmi tredecim sillabarum in septima sillaba dactilice, sed in fine spondaice termi- 80 nentur, ut:

O verum eloquium iusti Simeonis! quem promisit gladium sentio doloris; gemitus, suspiria lacrimeque foris vulneris indicia sunt interioris.

85

Rithmi quatuordecim sillabarum tam in fine quam [in] septima sillaba sunt dactilice componendi, ut:

Virginali thalamo dum perdidit filius... ante nos redimeret non habebat melius.

Rithmi quindecim sillabarum in octava sillaba spondaice, sed in fine dactilice componantur, ut:

Serpens dirus tristabatur quoniam corruerat, sparsit virus quo fedatur homo qui splenduerat.

Rithmi sedecim sillabarum tam in octava sillaba quam in fine sunt spondaice ordinandi, ut:

95

Quam dictamen sit decorum cuncti rithmicum videmus, ut concedat rex polorum nobis illud flagitemus ergo toto pectore.

Clausulas maiorum rithmorum sedecim sillabis non decet plures tribus distinctionibus continere, ne sillabarum multitudine tedium generent. Item saltem duas clausulas eiusdem 100 tractatus decet concordare in numero sillabarum et distinctionum; si vero post aliter fiat, non fiat mutatio repentina. Item clausulam decet plenam significationem continere.

Rithmorum alius monoptongus, alius diptongus, alius triptongus. Item alius quadriptongus, alius pentaptongus, ut quidam ponunt.

Monoptongus est quando per totam clausulam unica consonantia observatur, ut: 105 Luctu fessus, etc.

Diptongus fit tribus modis. Primo, quando due distinctiones concordant simul, et due aliter simul, ut: O Maria, etc. — Secundo, quando medium distinctionis concordat cum medio, et finis cum fine, ut; O verum eloquium, etc. — Tercio, quando omnes distinctiones concordant simul, et additur cauda, ut: Ex Ade vitio, etc.

Triptongus fit tribus modis. Primo, [quando] due distinctiones concordant simul, et alie due aliter simul, et additur cauda, ut: Cum revolvo quod sum cinis, etc. - Secundo, quando medium concordat cum medio, et finis aliter cum fine, et additur cauda, ut: Quam dictamen, etc. — Tercio, quando distinctiones concordant in tribus locis, ut: Serpens dirus, etc. Quidam addunt quartum, sive quando distinctiones varie tripliciter concordant, ut: 115

> Si vis prorsus vincere amorem, debes carnis frangere vigorem; si cesseris si fugeris victorem. te feceris

Quadriptongus multas habet differentias, que possunt ex precedentibus iam patere, ut:

> Cum recordor mundi florem, flos videtur michi fetor; mundi sperno iam honorem. iam celesti vita letor.

Michi iam jeiunium placet et silentium, dum in claustro milito.

De pentaptongo non curo, quia nimis prolixus est. Rithmorum alii caudati, alii non caudati. Caudatorum alii consoni, alii dissoni.

Consoni sunt quando saltem due caude concordant, ut:

Ex Ade vitio nostra perditio traxit primordia, Dei et hominum per Christum dominum facta concordia.

Dissoni sunt quando non concordant, ut: Cum revolvo, etc. Item caudatorum rithmorum alii continentes, alii non continentes. Continentes sunt quando sequens clausula concordat [cum] cauda precedentis, ut:

> Vale, grate flos doctorum, gemma, decus logicorum; cetum vincis iam proborum disserendo.

145

125

120

135

Cunctos vincis opponendo, cunctis prees in solvendo, et de te nulla perpendo nisi bona.

150

Non continentes sunt quando non concordant, ut: Ex Ade vitio, etc. Rithmorum alii sunt transformati sive retrogradi, alii orbiculati, alii serpentini, alii equicomi, alii intercalares (3).

Transformati sive retrogradi sunt quando distinctiones transformantur vel in parte vel in toto. In parte, ut:

155

Nimis amor dominatur, dominatur et minatur; sic minatur quod crudelis, est crudelis acris felis.

In toto, ut:

160

Icsu Christe, miserere, fac me digne penitere; penitere fac me digne, ne eterno tangar igne; igne tangar ne eterno, regno frui da superno.

165

Orbiculati sunt quando prima et quarta distinctio concordant simul, et secunda et tertia, simul, ut:

Dies illa, dies vite, qua mors omnis auferetur, in qua pena destruetur, dies lucis inaudite.

170

Et nota quod in hoc genere rithmorum potest esse disparitas sillabarum inter distinctiones sibi non consonantes, ut:

Gaudeat gentilitas advenisse salvatorem, seculi renovatorem cui adest humilitas.

175

159) Cod. atris Felis. Ho corretto atris in acris: Felis sta per Fellis in ossequio alla rima?

<sup>(3)</sup> Il cod. serive interscalares; ho creduto di poter correggere, riferendomi a quel passo di maestro Tebaldo: intercalares... dicuntur ab intercalando, idest ab interponendo quia idem versus, quatuor vel quinque interpositis, quater vel quinquies repetitur (cfr. Ritmo latino e terminologia rit. med., a 10 pagine del principio, n. 1). Maestro Sion discorrerebbe non di versi, ma di rime, le quali frequentes interponuntur.

Serpentini sunt quando tercia et quarta distinctio precedentis clausule concordant cum tercia et quarta sequentis, ut:

180

Regi nato gratulemur, ipsum pie veneremur, cuius humiliatio nobis est exaltatio.

Serpens dirus nos peremit, Christus pius nos redemit, cuius humiliatio nobis est consolatio.

185

Equicomi sunt quando prima et secunda distinctio precedentis clausule concordant cum prima et secunda sequentis clausule, et tercia et quarta precedentis clausule cum 190 tercia et quarta sequentis, ut:

> Ecce rex desideratus et a iustis expectatus! Iam festinat rex celestis, iudex noster atque testis.

195

Iam festinat exoratus, ad salvandum preparatus, leta regna donans mestis, ut tollatur omnis pestis.

Intercalares sunt qui frequentes interponuntur, ut:

200

Felix ille misere dicitur leticiam cuiusve sequitur; letus finis iam tibi dabitur, si vis flere mala vere: si defles igitur vere promittitur: letus finis iam tibi dabitur.

205

Et nota quod in rithmis poliptongis distinctiones similes in consonantia non semper sunt pares in numero sillabarum, ut patet in predictis rithmis: Felix ille, etc. — Item 210 poliptongi, in quibus diverse consonantie sunt diversorum accentuum, venustiores sunt; sive sint caudati ut: Cum revolvo, etc.; sive non caudati ut: Regi nato, etc.

Item quidam rithmi, maxime tredecim sillabarum, recipiunt versus exametros vel pentametros, ut:

Debet rebus omnibus modus adhiberi, non minor est virtus quam querere parta tueri. 215

Quisquis parce seminat, parce tandem metit; angusto virtus limite celsa petit.

# III.

#### REDAZIONI DELL'ARSENALE.

[Cod. 763 della bibl. dell'Arsenale di Parigi (1), fo. 278 b - 279 b (A<sub>2</sub>.); fo. 277 a - 278 b (A<sub>1</sub>.); cfr. qui, prefaz. n. 12.]

Quid sit rithmus et unde dicatur et [ex] quot sillabis et quot distinctionibus et quot dictionibus videamus et ubi consonancia debeat observari.

Primo, rithmus sic definitur: Rithmus est oratio sillabarum certo numero comprehensa, et dicitur a ritmos grece quod est numerus latine, velut consonantia in rithmo, ubi connumerantur sillabe.

Distinctio debet constare ad minus ex quatuor sillabis, ut in hoc exemplo:

O Maria, mater pia, stella maris appellaris;

10

vel ex sexdecim, ut in hoc exemplo (2):

Rex advenit iam celorum, ergo fratres gaudeamus.

Clausula debet constare ad minus ex duabus distinctionibus, ut potest videri in predicto exemplo: Rex advenit etc., et ex quinque ad plus, ut in hoc apparet exemplo:

15

<sup>1)</sup> A<sub>1</sub>. Usus et ars docent quod sapit omnis homo, et hoc probatur sic. Nam ars utentem regulat et ducit in usum; usus autem perficit et confirmat. Ideo alterum alteri suffragatur. Tractaturi autem de arte rithmandi primo videamus quid sit rithmus; secundo, ex quot sillabis distinctio debeat esse; tertio, ex quot sillabis distinctio alicuius clausule; quarto, ubi debeat consonantia observari. Ad primum, video quod Rithmus est paritas sillabarum consonans certo numero distinctarum. Ad secundum, dico quod distinctio... — 6) A<sub>1</sub>. Ex octo sillabis ad minus ut hic: O Maria, Virgo pia, | Stella maris appellaris. — 12) A<sub>1</sub>. Rex advenit iam celorum, ergo fratres gaudeamus | seviciam judeorum iam cessasse videamus. — 14) A<sub>1</sub>. Ad tertium video quod clausula debet constare ex [duabus] distinctionibus ad minus et ex quinque ad plus.

<sup>(1)</sup> Il Martin, autore del catalogo a stampa della bibl. dell'Arsenale, descrivendo questo codice, vi nota un'Ars rithimici dictaminis che comincia a fo. 278 b. Il ms. però contiene non una, ma due Artes rithmicae; infatti il trattato che comincia a fo. 269 e che il Martin fa continuare fino a fo. 278 b non si spinge che a fo. 277 ove finisce: Explicit rethorica sive ars dictaminis scripta apud Antiss. (Antissiodorum?) die sabbati primo festum beati Mattei apostoli, anno domini millesimo CCC XXX IX; subito appresso si legge: Usus et ars docent quod sapit omnis homo e il seguito di un' Arte ritmica, che precede quella avvertita dal Martin.

<sup>(2)</sup> Distinctio era un termine vago e tanto bene si conveniva al verso lungo intero, come agli emistichi in cui esso veniva spezzato. Così chè i trattatisti dicono una distinctio ciò che poi scrivono indifferentemente su due linee, e viceversa.

Dives eram et dilectus inter pares preelectus, modo gravat me senectus et etate sum confectus; a deiectis sum deiectus.

20

SEQUITUR DE CONSONANCIA. — Unde sciendum est quod si penultima sillaba proferatur acuto accentu, consonancia debet observari a vocali penultime sillabe usque ad finem, ut in hoc exemplo apparet:

Veneretur Delia castitatis diva; comita[n]tur gaudia Veneris lasciva, nam salutis anime hec est collectiva, illa super omnia nobis est nociva.

25

Si vero proferatur gravi accentu, consonancia debet observari a vocali penultime sillabe usque ad finem, ut in isto exemplo apparet:

Luctu fessus, confectus senio, genu tremens labante venio; quam sinistro sim natus genio nullo capi potest ingenio.

**3**0

RITHMUS SIC DIVIDITUR (3). — Rithmorum alius simplex, alius compositus. Simplex est ille qui constat ex partibus et membris ejusdem generis.

35

Compositus est ille qui constat ex partibus et membris qui sunt alterius generis. Item rithmorum simplicium alius spondaicus, alius dispondaicus, alius trispondeus, alius teterispondeus et ille triplex: alius bimembris, alius trimembris, alius quadrimembris.

Ex vocibus spondaicis et iambicis sunt compositi.

40

Item Rithmus sic dividitur: Rithmorum alius monotongus, alius diptongus, alius triptongus.

Monotongus est quando una consonantia conservatur in totali clausula, ut in hoc exemplo: Dives eram, etc.

Diptongus fit tribus modis: Primus est quando due distinctiones concordant simul, 45 ut in hoc exemplo: O Maria, mater pia, etc., Secundus modus est quando medium unius distinctionis concordat cum medio alterius et finis cum fine ut in hoc exemplo: Rex advenit iam celorum, etc. Tercius modus fit quando plures distinctiones concordant simul et additur cauda, ut apparet hic:

Ex duabus ad minus, ut potest videri in hoc exemplo: Rex advenit... — 17) A<sub>1</sub>. inter omnes. — 21) A<sub>1</sub>. Ad quartum, nota quod si penultima... — 22) A<sub>1</sub>. ut patet in hoc exemplo quod sequitur: Veneretur Deipara, castitatis diva; cummutantur gaudia Veneri furtiva | nam salutis anime hec est illativa. — 28) A<sub>1</sub>. Si vero illa penultima gravi accentu proferatur. 83) A<sub>1</sub> aggiunge: Nota quod licet variare consonantem, ut graviter et huiusmodi. — 34) Da riga 34 a riga 40 manca in A<sub>1</sub>. — 43) A<sub>1</sub>. Monotongus est ille quando in tota clausula non est nisi unica consonantia. — 45) A<sub>1</sub>. simul, et due simul

<sup>(3)</sup> Cfr. qui, V, 25.

Verbum quod est novitatis

credas illud et est satis:

non est nostre facultatis

solvere corrigiam.

50

SEQUITUR DE CAUDA. — Sciendum est quod cauda debet esse [ex] tribus sillabis ad minus, vel ex septem ad plus.

Triptongus fit tribus modis: primus quando due [distinctiones] concordant simul et due simul et additur cauda, ut hic:

Cunctis pulchrior puella, clara fulgens maris stella, sua clara de persona dedit mihi tota bona,

60

unde multum gaudeo.

Secundus modus fit quando medium unius distinctionis concordat cum medio alterius et finis cum fine et additur cauda, ut hic:

Quam dictamen sit decorum cuncti rithmicum videmus; ut concedat rex polorum nobis istud flagitemus ergo toto pectore.

65

Tercius modus est quando due distinctiones vel plures concordant simul in tribus sil- 70 labis, ut in hoc exemplo apparet:

Serpens dirus tristabatur quoniam corruerat, sparsit virus quo fedatur homo qui splenduerat.

75

Caudatorum rithmorum alii sunt consoni, alii dissoni. Consoni sunt quando due distinctiones [concordant] simul in fine, ut hic: Cunctis pulchrior puella, etc., et:

Vilis eram, nunc sum fortis,
iam contemno minas mortis,
velut leo corde tuto,
ire quidem sine scuto
iam in hostes audeo.

80

Dissoni sunt quando caude non concordant.

Item caudatorum Rithmorum alii sunt continentes, alii non continentes.

ut potest videri in predicto exemplo: O Maria etc. -- 50) A<sub>1</sub>. Verbum audi novitatis. -- 53) La materia da qui fino all'es. Vilis eram... è riportata assai confusamente in A<sub>1</sub>. per errore ed incuria del copista. -- 67) A<sub>1</sub>. rex celorum. --72) A<sub>1</sub>. Serpens dirus tristabatur quoniam corruerat | sparsit virus quo fedatur homo qui splenduerat. -- 76) A<sub>1</sub>. Consoni sunt quando due caude consonant in fine, ut in predicto exemplo: Quam dictamen, etc. -- 83) A<sub>1</sub>. Dissoni sunt quando

Continentes sunt quando distinctiones sequentis clausule concordant cum cauda 85 antecedentis, ut in hoc exemplo:

> Vale, grate flos doctorum, gemma decus laicorum; [cetum vincis] reproborum disserendo. Cunctum vincis opponendo cunctis prees in solvendo de re nulla perpendendo [nisi bona.]

Item [non] continentes sunt cum non concordant. 95 Item Rithmorum alii sunt transformati, alii equicomi, alii orbiculati, alii serpentini.

Transformati sunt quando sequens distinctio transformatur, ut hic:

Ihesu Christe, miserere, fac me digne penitere; penitere fac me digne, ne eterno tangar igne; igne tangar ne eterno, regno frui da superno.

Equicomi sunt quando prima et secunda distinctio precedentis clausule concordant 105 cum prima et secunda clausule sequentis, et tertia et quarta precedentis cum tertia et quarta sequentis, ut hic:

> Christe, rex et pastor bone, cum me tolles ab agone, voluntate cum paterna regna michi da superna.

110

Inquit rex: sub qundictione (sic) pugnes firma ratione, regna dabo sempiterna et non ibis ad inferna.

115

caude dissonant, ut in hoc exemplo: Aaron virgam tulit duram | cum floruit in naturam || virgo Maria; nostre salutis extitit causa | aperta non semper clause || est porta celi. Item caudatorum rithmorum alii sunt con son antes, alii non con son antes. Consonantes sunt quando distinctiones sequentis clausule concordant cum cauda precedentis, ut potest videri in hoc exemplo:

> Effugiant valles flos doctorum, gemma, decus prelatorum; disserendo. cetum vincis nam proborum. Cunctos vincis opponendo, nisi bona: cunctis prees in solvendo et de nulla re sperando (sic).

Dissonantes sunt quando caude dissonant, ut in exemplo supradicto: A a r o n, etc. - 104) A1. Regno frui da superno, et sic de similibus. — 105) A1. Equicomi sunt quando prima et secunda distinctio precedentis clausule concordant cum tertia

100

90

Orbiculati sunt quando prima et quarta distinctio clausule precedentis concordant cum tertia (?) sequentis, ut in hoc exemplo: Christe rex, etc.

Et nota quod in hoc genere rithmorum potest esse disparitas sillabarum, ita tamen quod prima distinctio sit par quarte et secunda tertie, ut in hoc exemplo:

Gaudeas gentilitas advenisse Salvatorem, seculi renovatorem, cui adest humilitas. 120

125

Serpentini sunt quando tertia et quarta distinctio precedentis clausule concordant cum tertia et quarta sequentis, ut in hoc exemplo:

[Regi nato gratulemur] Christum pie veneremur; nam eius veneratio nobis est consolatio.

Serpens dirus nos peremit, Christus pius nos redemit; Cuius humiliatio nobis est salvatio. 130

Explicit sermo docens sermonem rithmicum componere, anno millesimo CCC trigesimo IX, die lune festo beati Luce evangeliste.

et quarta, ut in hoc ex. p. v.: Christe, rex et pastor bone, | tu me tolles ab agone | studii Rothomagensis, | et sis michi sicut ensis || qua defendar a Verone, | et me tali loco pone | ubi tuis serviam mensis; | augustus exeat mensis. — 122) Manca in A<sub>1</sub>. — 126) Manca in A<sub>2</sub>. e c'è in A<sub>1</sub>. — 184) A<sub>1</sub>. Aggiunge, come chiusa, i quattro versi: Tanto plus accumulant tanto plus marcescunt | sunt velud hydropici quorum mala crescunt | dum plurimo bibunt plurimo sitiunt et plus exardescunt | fratres avarissimi nusquam requiescunt |; vedili con lezione migliore in Du Méril, Poés. lat., Paris, 1854, pag. 128 far parte del ritmo: Quid dicturi miseri...

# IV.

# REGOLE INTORNO AI RITMI.

[Cod. della Bibl. dell'Abbazia di Admont 759, fo. 189a-199b; Zarncke, Zwei mittelal. Abhandlungen über den Bau rhythmischer Verse in Berichte d. K. S. Gesell. d. W. zu Leipzig, t. XXIII, 1871, pp. 41-48 (Z)].

### REGULAE (1) DE RITHMIS.

Singula mente nota quae dogmate mente (2) secuntur: quid sit Rithmus, quare dicatur, quibus modis constituatur.

Primo igitur diligenter considerandum est, quid sit Rithmus et quare dicatur, et quibus modis constituatur.

Rithmus enim est congrua diccionum ordinatio, consona, continenter sillabarum aequalitate prolata. — Dicitur autem rithmus a graeco rithmos, idest numero, quoniam certa lege numerorum constituendus est. Numerus ergo in ipso notandus est, primo quidem in distinccionibus, postmodum vero in sillabis et consonanciis.

In distinccionibus autem talis est numerus intuendus, quod plures distincciones 10 quinque vel pauciores duabus aliquis rithmus habere non potest. Distincciones autem appellamus, in quibus consonantiarum finis vel requies spiritus perseverat.

In sillabis vero talis est numerus adhibendus, quod nulla rithmorum distinccio pauciores quatuor vel plures sillabas sedecim habere praevaleat.

In consonanciis quidem talis denotandus est numerus, quod in rithmorum distinccionibus sillabae, quae penultimam forte producunt, consonantes quidem vel in duabus sillabis integris vel ad minus in una et dimidia esse necessario oportet. Unde si dicam:
Gloriose rex coelorum vel polorum, oportebit utique in consequenti distinccione ut habeamus
has duas [sillabas] "lorum, vel ad minus "orum,, et dicamus sic: terrae factor et coelorum,
vel: tu creator mundanorum. Si autem in rithmorum distinccionibus penultima corripiatur,
vel: tu creator mundanorum. Si autem in rithmorum distinccionibus penultima corripiatur,
necessarium est utique vel in tribus sillabis integris, vel ad minus in duabus finalibus integris consonantia demonstretur; utpote si dicamus: princeps perennis gloriae, oportet siquidem ut sequenti habeamus similiter "gloriae, vel ad minus "oriae, et dicamus sic:
mundi contemptor gloriae vel: salubris et victoriae, vel similia.

Item inter sillabas et distincciones talis numerorum discretio est observanda, ut quo- ciens ex duodecim sillabis et deinceps omnes rithmi distinctiones volumus constituere, non plures distincciones duabus rithmus ille debebit habere, hoc modo:

Rerum omnium factori grates demus et per semitam salutis ambulemus.

<sup>19)</sup> Cod. rel ad minus "horum ". - 22) Cod. demonstratur.

<sup>(1)</sup> Nel cod. l'uso di segnare il dittongo œ con l'e cedigliato non è costante; tuttavia io l'ho generalizzato.

<sup>(2)</sup> Non credo che si possa risolvere in altro modo il nesso mte che lo Zarncke lascia intatto.

Item ex tredecim sillabis:

30

Protoplasti transgressoris avaricia universos secum traxit nos ad vicia.

Item ex quatuordecim sillabis:

Preciosa mater Christi, virgo singularis est Maria gloriosa, summa stella maris.

35

Item ex quindecim sillabis:

Plaudant coelum, terra, pontus summi laudes principis, quem praecelse reboare, Musa decens, incipis.

Item ex sexdecim sillabis:

Seriatim nos gaudere tempus monet iuventutis nec ut fedis demus rebus nostrae iura servitutis.

40

Possumus tamen non inconvenienter unicuique istorum rithmorum terciam addere distinccionem ab eis utique dissonantem, sex videlicet sillabis et infra secundum sillabarum numerum caudis omnibus constitutis, hoc pacto:

Psalle voce nunc sonora, dulcis Musa, quae prae cunctis dulce canis (vel: vernas), Arethusa, nimpha decora.

45

Sic quoque in universis aliis praedictis fieri licet.

Item notandum est quod rithmorum alii monotongi, alii diptongi, alii triptongi vocantur.

50

Monotongi autem dicuntur qui videlicet quarumcumque sint distinccionum vel sillabarum, una tamen sonoritate concordant. Et potest quidem monotongus rithmus formari duarum vel trium vel ad plus quatuor distinccionum, hoc modo:

Iesu Christe, deus coeli, rex et regum domine, - me conserva, pater alme, sospitatis omine.

55

Item ex tribus:

Advenit aestas, praefulgent rosae; rite puellae gaudent formosae; dantur et dotes his preciosae.

Item ex quatuor:

60

Lux illustris angelorum, alme pater saeculorum, terrae factor et polorum, omen mihi da metrorum (3).

89) Cod. ex quindecim.

<sup>(3)</sup> Notabile in questo trattatello il significato di metra; cfr. anche a riga 220 dove i ritmi son chiamati metra moderna.

Ex quinque autem distinccionibus numquam monotongus rithmus debet constitui, sed 65 diptongus, vel certe triptongus.

Diptongos vero rithmos appellamus, qui duos diversos habent sonos. Et notandum est diligenter quod, nisi habeat rithmus plures distincciones duabus, diptongus esse non valet. Ceterum tres vel quatuor vel quinque distincciones eum oportet habere. Rithmus enim trium distinccionum uno tantum modo diptongo potest construi, sic:

> Adesto, Venus, mater amoris, praebe carmina summi decoris ad mea vota.

Et iste quidem caudatus rithmus appellatur.

Rithmus vero quatuor distinccionum, tribus si quidem modis diptongus potest formari: 75 vel si duae priores unam, duae consequentes aliam habent consonantiam; vel si tercia respondeat primae, quarta secundae; vel si tres priores distincciones unam habent consonantiam, quarta sola dissonet et caudatum rithmum constituat. Quorum omnium exempla haec sunt:

> Princeps perennis gloriae, salutis et victoriae. cum ordinibus caelorum omen mihi da metrorum.

Item:

Grata Venus, iuventuti praebe, queso, carmina: tuae damus servituti nostra satis agmina.

Item:

Summe praesul florentine, summae forma medicinae, semper salva sine fine, pater alme.

Rithmus quoque quinque distinccionum quatuor modis diptongus efficitur. Unus quidem modus est, si tres priores unam, duae reliquae aliam habeant consonantiam: vel si duae 95 priores e converso habeant unam, reliquae tres aliam; vel si tercia primae respondeat, quarta secundae, ultima similiter cum aliqua earum concordante; et si quatuor priores unam habeant consonantiam, quinta sola dissonet et caudatum rithmum formet. Quarum omnium manerierum exempla haec sunt:

> Lux veneranda, mater amanda. sit celebranda prae cunctis, pia virgo Maria.

100

70

80

85

<sup>76)</sup> Cod. Si duac vel priores.

Item:

105

Ave, coeli regia, Christi virgo regia, nobis metra da faceta, quae canamus mente laeta.

110

Item:

Celse claviger coelestis, Petre sancte, sunt condignae tuis festis laudes tantae, ut ascedat omnis pestis.

115

Item:

Alme pater, Iesu Christe, carni Virginis commixte, tui quesumus Baptistae cura sit sacerdos iste, quem collaudo.

120

Tritongi autem rithmi appellantur, quorum unusquisque tres sonos habet diversos. Nec isti quidem fieri possunt nisi in rithmo quinque distincciones habente, et hoc duobus tantum modis, ut: vel si duae priores unam, duae sequentes aliam habeant consequentiam, 125 finalis sola dissonet vel discordet: vel si tercia respondeat primae, quarta vero secundae, finali similiter discordante, hoc modo:

Cita (?) moderna, clara lucerna, pulchra satis milia, salve multa milia, dante Deo.

130

Item:

Lux orta est gratissima, per quam fit lucens mundus, et stella fulgidissima, per quam fit fecundus omnis homo.

135

His igitur patet varietatibus, quod rithmorum alii vocantur consoni, alii caudati.

— Consoni, autem sunt in quibus duae ad minus distincciones consonant, sicut in supra 140

<sup>— 107)</sup> Z. corresse: Christi Virgo Maria, correzione che a me non par necessaria. — 109) Z. sostituì: fac faceta; ecco come Z. dispone l'intera strofa: Ave celi regia | Christi Virgo Maria | nobis metra fac faceta | quæ canamus mente leta; il copista avrebbe saltato un verso. — 116) Z. legge: ut ascendat. — 124) Z. legge: ut, videlicet, si... — 125) Z. corregge: habeant consonantiam. — 135) Z. legge: per quam fit lucet mundus.

scriptis (4) pluribus patet exemplis. — Caudati vero dicuntur qui ultimas habent distincciones a reliquis praepositis discordantes, ut similiter in superioribus patet exemplis.

Caudatorum rithmorum alii dicuntur caudati dissoni, alii consoni, alii vero caudati continentes. — Caudati vero dissoni vocantur quorum videlicet ultimae distincciones neque cum prioribus eiusdem rithmi, neque cum sequentibus concordant aliorum, 145 hoc modo:

Christe, redemptor gentium, et salus te timentium, fer nobis lucem mentium ad te videndum.

Nos fove tuo numine, nos cerne tuo lumine,

150

ut in mentis acumine te fateamur.

Et sic in reliquis omnes caudae discordant. — Caudati autem consoni appellantur quorum quidem ultimae distincciones, vel binis, vel ternis, vel forte omnibus [rithmis] consonantes efficiuntur, hoc pacto:

Sermone Marcus Tullius,
fortuna Caesar Julius
Tibi non aequantur.
Tibi summa prudentia,
praefulgens et potentia,
coelesti dono dantur.

160

Secundum ergo dictantis arbitrium sive ut superius dictum est, in duobus vel in tribus vel in omnibus rithmis eadem caudarum consonantia statuatur. — Caudati autem continentes dicuntur cum cauda praecedentis cum consonanciis sequentis concordat per omnem

rithmorum seriem, hoc modo:

O Bandine, flos cantorum, palma, decus, lux bonorum, te conservet rex sanctorum per millena.

Tua vincis cantilena pulchra cuncta vel amoena, plus quam [canis?] filomena

170

175

cum decore.

<sup>141)</sup> Z. supra scriptorum. — 145) Cod. concordat. — 164) Z. interpunge così: Secundum ergo dictantis arbitrium, sive, ut superius... — 168) Baudine o Bandine? Z. legge: Baudine.

<sup>(4)</sup> Il senso vuole, e la paleografia permette, che si legga scriptis. Lo Zarncke lesse scriptorum; ma quali sarebbero questi scriptores? codesto è appunto l'unico trattatello che non porti esempio veruno a noi altrimenti noto; però tolto dagli inni chiesastici è il principio del ritmo Christe, redemptor gentium | et salus te timentium (cfr. Daniei, Thesaurus hymnologicus, I, 78; II, 382; IV, 145); anche potè inspirarsi all' inno Martyr Christi laureate (cfr. Chevalier, Repertorium hymnologicum, II. 85) l'autore del ritmo Martir inclite Laurenti.

Pulchre resonat in ore
mel quod apes legunt flore,
pangat ergo cum sonore
tellus tota
tua facta quae sunt nota:
facitant et illi vota
corde puro, mente tota
quos deducis.
Te conservet factor lucis.

180

Te conserver ractor racts.

Et sic eos oportunum est fieri quantumlibet progrediantur.

185

Sunt qui magis cuiusvis dictantis delectatione finguntur quam aliqua rationis informatione statuantur.

Quorum videlicet alii sunt qui vocantur transformati, alii quidem aequicomi (5), allii orbiculati. — Transformati autem appellantur, quorum quidem ultimae distincciones in se ipsas ita vertuntur, quod per eas consonantiam sequentes rithmi semper inveniant, hoc modo:

Cetus iuvenum legetur; turba cuncta gratuletur; grata virgo reformetur.

Reformetur virgo grata, miris vestibus ornata, flores legat nunc per prata.

195

Nunc per prata legat flores et amatos gerat mores, stulti cedant amatores.

200

#### Amatores cedant stulti.

Et sic usque ad eorum finem. — Aequicomi dicuntur, quasi aeque divisi, qui semper ita ex quatuor distinccionibus constant, quod in eorum omnibus duae principales unam consonantiam habent, duae vero finales aliam, hoc modo:

Gratus amor puellaris, ni ferveret instar maris: mare fluctuat, turbatur, sic puella, cum tristatur.

<sup>181)</sup> Z. corregge: faciant et illi vota. — 186) Z. legge: sunt qui magis dictantis delectatione, etc. — 190) Z. legge: sequentis rithmi.

<sup>(5)</sup> Lo Zarncke qui si domanda se invece che aequicomi debbasi leggere aequitomi. Veramente il senso non cambierebbe, e ad ambedue le interpretazioni si presta la simiglianza paleografica delle lettere c c t e la spiegazione che del termine dà il cod. presente: quasi aeque divisi.

G. MARI,

Non affatur verbis claris sed funestis et amaris: haec superbit et inflatur, donec circum superatur.

210

consonanciis in omnibus progrediendum est. Or biculati vero diteet ad modum orbis caput cum fine concordat. Ita enim ex quatuor 215 lat, hoc pacto:

> Martir inclite Laurenti, tuos famulos guberna; nobis metra da moderna semper grata nostrae menti.

220

🕰 faciat provida discretio dictantis.

qui vocantur serpentini, qui videlicet ad serpentis morem consovolvuntur. Semper enim duae priores distincciones primi rithmi cum sonant, et finales eiusdem primi rithmi eum principalibus sequentis 225

Insignia per carmina nostra lactentur agmina: virum nobilem laudemus atque metris resonemus.

230

Nostras vires reparemus, Christo regi supplicemus, uti per haec praecamina flectat aures ad famina.

235

Nitens argenti lamina,

240

tis procederet intatum documentis 245

# V.

# L'" ARTE, DI GIOVANNI DI GARLANDIA.

[Cod. lat. della real Bibl. di Monaco 6911, fo. 16°-22° (M); cod. della Bibl. dell'Abbazia di Admont (1) 637, fo. 29°-40° (A); cod. della Bibl. imp. di Vienna 3121, fo. 154°-158° (W); ZARNCKE, Zwei Mittelal. Abhandlungen... in Berichte der K. S. Gesell. d. W. zu Leipzig, to. XXIII, 1871, pp. 55-81 (Z); cfr. qui, prefazione e note 21, 22, 23].

INCIPIT ARS RITHMICA. — Postquam sufficienter tractatum est de prosaica arte et de metrica, consequenter tractandum est de rithmica. Rithmica species est artis enim musice. Musica enim dividitur in mundanam, que constat in proportione qualitatum elementorum, et in humanam, que constat in proportione et concordia humanorum, et in

Quondam (cod. quasdam) turma ducum firmas obsederat urbes...

l'autore sa precedere un argomento (csr. Bockinger, op. cit., p. 503, n. 1) che qui riporto perchè il lettore conosca anche quest'unica parte inedita del capitolo VII della Poetria: Summa tragedie est hec: Sexaginta milites obsessi fuerunt in castello quodam. Inter quos due erant lotrices. Una subplevit vices lavandi et coeundi triginta militibus, alia aliis triginta. Sed una dilexit quemdam militem qui fuit de parte alterius lotricis; quod ut ei notorium erat, suborta fuit contentio inter lotrices que sese ad invicem verberabant. Contingit quod una nocte ille miles dilectus inventus est dormiens cum illa lotrice ab alia superveniente lotrice; quos ut vidit dormientes ambos, accepto gladio, interfecit. Et ne sacinus eius de die pateret, castellum aperuit occulte et intromisit hostes, qui cunctos milites castelli interfecerunt. Inter quos interfectus est frater ipsius lotricis, que et proprio fratri non pepercit, ut interfectos a se cum militibus interfectis ab hostibus occultaret. Huius tragedie proprietates sunt tales: gravi stilo describitur, pudibunda proferuntur et scelerata; incipit a gaudio et in lacrimis terminatur. Inutile notare il valore meramente

<sup>2)</sup> M. species est musice. - 3) M. in ex propositione. - 4) M. humorum.

<sup>(1)</sup> Il cod. di Admont, non fu prima d'ora indicato da nessuno: io non potei disporne quanto avrei desiderato. Nel ms. di Monaco il testo dopo il fo. 17b presenta una lacuna cui il copista rimediò poi, aggiungendo in coda al fo. 22ª, dopo l'explicit Perfecto libro sit laus et gloria Christo Amen, la parte tralasciata. Contiene in più del ms. di Admont il riassunto della materia nei prospetti dei 28 piedi metrici e delle 44 specie di ritmo di cui l'Ars tratta. Mi fu impossibile di poter vedere (poco si può ricavare dalla descrizione datane dallo Scheler, Lexicographie latine, . . . , Leipzig, 1867) il cod. 546 di Bruges (fo. 149b — 174b), il quale però s'arresta dopo aver dati soli tredici dei diciannove modi oraziani. Un sunto incompleto e arbitrario del trattato ritmico di Giovanni fu verso il 1500 trascritto nel cod. 3121 di Vienna, sì che sarebbe affatto da trascurarsi; fu invece pubblicato dallo Zarncke, il quale non s'accorse nè della derivazione del trattato, nè delle mutilazioni e variazioni che lo fanno incomprensibile. Nella Poetria di Giovanni, l'Ars rithmica qui pubblicata forma la parte terza del capitolo VII, il principale di tutta l'opera, secondo dice l'Autore stesso: Expletis sex capitulis tractatus superius premissis, sequitur septimum capitulum et ultimum. Quod dividitur tribus partibus: in principio huius principalis capituli ponitur exemplum tragedie versifice composite; unica vero tragedia scripta fuit quondam ab Ovidio apud latinos, que sepulta sub silencio non venit in usum; hec est secunda tragedia . . . : post tragediam seguuntur dictamina, et post dictamina, breviter et precincte data, sequitur ars rithmificandi et exempla rithmorum. Quibus positis, presens opusculum terminatur (ms. di Monaco, lat. 6911, fo. 13b, colonna 1e, ultima rubrica). La parte II di questo capitolo fu interamente pubblicata dal Rockinger (op. cit., pp. 504-512). La Tragedia contenuta nella parte prima non è che una prolissa narrazione in distici che comincia:

instrumentalem, que constat in concordia instrumentali; hec in melicam, metricam et rith micam (2). De aliis speciebus nihil ad presens: de rith mica vero ad presens dicetur.

Rithmica est ars que docet rithmum facere.

Quid sit Rythmus. Rithmus ita describitur: Rithmus est consonancia dictonum in fine similium sub certo numero sine metricis pedibus ordinata.

Consonancia ponitur pro genere; est enim musica vocum et rerum consonantia, vel 10 concordia discors vel discordia concors vel e contrario (3).

Dictionum in fine similium ponitur ad differentiam melice.

Sub certo numero ponitur, quia rithmi ex pluribus et paucioribus constant sillabis. Sine mètricis pedibus ponitur ad differentiam artis metrice; ordinata dicitur quia ordinate debent cadere dictiones in rithmo.

Rithmus (4) sumpsit originem secundum quosdam a colore rhetorico qui dicitur similiter desinens (5). Quidam vero rithmus cadit quasi metrum iambicum, quidam quasi metrum spondaicum. Jambus in hoc loco intellagitur dictio cuius penultima corripitur; iambus enim constat ex brevi et longa. Spondeus hic dicitur dictio stans ad modum spondei.

A simpliciori ergo erit inchoandum; scilicet a rithmo qui constat ex duabus percussionibus, quia, cum rithmus imitetur metrum in aliquo, illud metrum, quod est brevius, constat ex duabus percussionibus, ut istud: Iam lucis orto sidere, etc.

20

Divisio rithmi et quis sit simplex et quis monomicus, quis spondaicus, quis trispondaicus.

Item rithmus alius simplex, alius compositus. Simplex est ille qui constat ex partibus vel membris consimilibus et eiusdem generis. Compositus est ille rithmus qui constat ex dissimilibus partibus vel membris que sunt alterius generis.

Item rithmus simplex alius dispondeus sive dispondaicus, alius trispondeus, alius tetraspondeus; et iste triplex, quia tetraspondeus alius bimembris, alius 30 trimembris, alius quadrimembris: quia enim precedentes non sint trimembres vel quadrimembres, dicetur in consequentibus, quamvis possint esse secundum artem. Item rithmus iambicus alius bimembris, alius trimembris, alius quadrimembris.

Ex vocibus spondaicis et iambicis sunt compositi.

<sup>5)</sup> M. hec dicitur. — 8) M. Rithmus sic d. — 10) A. rerum. et vocum — 11) A. non ha le parole vel e converso. — 15) M. in rithmico. — 17) M. vero rithmum. — 21) M. Quis rithmus sit simplicion; etc. — 24) M. et quid sit. — 29) M. trispondeus sive trispondaicus. — 31) M. qua re (?) precedentes. — 34) M. Ex vocibus spondeicis sunt compositi et iambicis.

medievale che qui ha il nome tragedia e ricordare Dante (cfr. Schebillo in Giornale storico della Lett. It. XXII, 159). Circa il ms. lat. 6911 di Monaco gioverà avvertire che delle varie scritture medievali che esso contiene larghi sunti diede, oltre al Rockinger già citato, il prof. H. Simonspeld. Historisch-diplomatische Forschungen zur Geschichte des Mittelalters in Berichte der K. bayer. Akad., 1898, Heft III. p. 428-453.

<sup>(2)</sup> Giovanni di Garlandia segue qui Borzio (v. De Musica, I, 2); cfr. in proposito Zarnore, op. cit., pp. 49 sgg. Che pensasse Tibino circa le relazioni tra Ars Rithmica e Ars Musica, si può vedere qui, VIII e prefaz. n. 7.

<sup>(3)</sup> Cfr. Bozzio, op. cit., I, 3: Consonantia omnem musicae modulationem regit. Giovanni trova nelle consonantiae del verso un'analogia colle consonanze musicali.

<sup>(4)</sup> È da tener presente che Giovanni usa il termine rithmus ora nel senso di "frase ritmica, ora, e più raramente, come qui, nel senso di "consonanza,.

<sup>(5)</sup> Cfr. ZABNCKE, op. cit., p. 56, n. 4.

40

45

50

Ritmus dispondaicus continet quatuor percussiones, que sunt ex quatuor dictionibus 35 vel partibus earum dictionum.

RITHMUS MONOMICUS. Rithmus vero non fit ex singulis dictionibus, licet egregie possint stare hoc modo:

Dec. mec. raro. paro. titulum; astra. castra. regit. egit. seculum.

DE RITHMIS DISPONDAICIS. Exemplum rithmi dispondaici sit hoc:

O Maria, vite via, per hoc mare singulare lumen, ave, ceptis fave.

DE TRISPONDAICIS. — Rithmus qui habet tres percussiones clarescit in hoc exemplo se-

Rosa sine nota, gemma pulchra tota, lutum peccatorum absolve nostrorum.

Non bene sedent tria membra vel quatuor in talibus rithmis sine differentia, de quibus postea dicetur.

DE QUADRISPONDAICIS. — Rithmus constans ex quatuor percussionibus est in hoc exemplo subsequente: Hodierne lux diei, etc. (6)

Et in hoc domestico exemplo:

Eva mundum deformavit, ave mundum reformavit.

60

Addatur tertium membrum et est tale quale illud:

Verbum bonum et suave, etc. (7)

et hoc:

quenti:

Eva mundum deformavit, ave mundum reformavit, munda mundum emundavit,

<sup>38)</sup> A. earundem dictionum. — 37) M. Rithmus non fit. — 41) M. De RITHMIS SPONDAICIS.

<sup>(6)</sup> Cfr Daniel, Thesaurus hymnologicus, V, 154. La cauda, che l'inno offre nel testo, non impedisce a Giovanni di citarlo qui. Sulla natura accidentale e avventizia che la cauda poteva avere, ho discorso nell'altro mio lavoro "Terminologia ritmica med., ecc. "; agli esempi ivi portati si potrebbe aggiungere il rifacimento caudato del noto ritmo Taurum sol intraverat (v. qui avanti nota 11), rifacimento che puoi vedere in Hauréau, Not. et Extr., t. XXIX, parte 2°, pp. 274 sgg.; comincia: Taurum sol intraverat // ivi spatiatum, ecc.

<sup>(7)</sup> Cfr. qui I, n. 7, ossia Romania, IV, 371; Daniel, op. cit., II, 93; Mone, Lat. Hymn., II, 75: anche qui nel testo ricorre la cauda. La prima strofa di questo inno ricordò forse a Giovanni il giochetto di Eva e Ave; cfr. del resto Wolf, Ueber die Lais, ecc. Heidelberg, 1841, p. 196.

Si addatur quartum membrum dicetur rithmus quadrimem bris: addatur sic:

Eva mundum deformavit, ave mundum reformavit, munda mundum emundavit, pia nefas expiavit.

70

DE RITHMIS IAMBICIS. — Item rithmus iambicus aliquando constat ex octo sillabis, aliquando ex septem. Ex octo ut hic:

> Ve, ve mundo a scandalis, ve nobis ut acephalis. (8)

75

Ex septem, ut si dicerem:

Ave, plena gratia, ave, culpe venia.

Bimembris rithmus constat in hoc exemplo subsequente:

Maria, perge previa, nos transfer ad celestia.

80

Addatur tertium membrum sic:

Maria perge previa, nos transfer ad celestia. prius emundans vicia.

85

Quartum membrum addatur et erit quadrimembris rithmus iambicus, sic:

Maria perge previa, nos transfer ad celestia, prius emundans vicia, fons vite, culpe venia.

90

DE RITHMIS COMPOSITIS. - Ex iam dictis patet quod quinque sunt species rithmorum qui sunt spondaici et simplices, et tres qui sunt iambici et simplices; ex permixtione eorum ad invicem resultant compositi. Simplices vero non ita sapiunt sicut compositi, unde, cum idemptitas sit mater sacietatis, variari debent rithmi per compositionem. Iambici enim recipiunt spondaicos, spondaici iambicos, secundum illud Oratii: Spondeos stabiles in iura pa- 95 terna recepit. (9)

<sup>75)</sup> M. azepalis.

<sup>(8)</sup> Dal celebre cod. di Tours che contiene il Mistero d'Adamo (ms. n. 927), pubblicato già dal Lu-ZARCHE, Office de Pâques, etc., Tours, 1856, e riprodotto dal Delisle in Romania, II, 93.

<sup>(9)</sup> Hor. Epist., lib. II, III. 257.

DE CONSONANTIIS ET PROPORTIONIBUS RITHMORUM. — Consonantie rithmales habent se ad proportionem sexquialteram et sexquiterciam (10). Cuius modi proportiones contingunt in musica in secundo, ut in duplo, sicut inter unum et duo, ubi est dupla proportio; in tercio, sicut inter duo et tria, ubi est sexquialtera proportio. Contingit etiam 100 consonantiam esse in secundo et tertio, in quarto et in quinto, in discantu et organo, et hoc ad modum dyapente, que consistit in quinque vocibus, vel ad similitudinem dyatessaron, que consistit in quatuor vocibus, vel ad similitudinem dyapason, que est consonancia consistens in pluribus; comprehendit enim dyapente et dyatessaron.

Commisceantur spondaici et iambici sic quod prima linea copule respondens sit tercie, 10 et secunda quarte, que est tercia a secunda, ita quod spondaicus precedat et sequatur iambicus et e contrario; et erunt due species rithmorum compositorum, hoc modo:

Pulchra casta Katherina, flos et gemma Grecie, sub scolari disciplina donum sumpsit gratie.

110

Vel potest iambicus precedere, ut dictum est, et sequi spondaicus, duabus sillabis subtractis, ut cicius veniat ad aures, hoc modo:

Flos et gemma Grecie, casta Katherina, donum sumpsit gratie, tendens ad divina.

,115

Huiusmodi rithmus est antiquissimus:

Taurum sol intraverat et ver parens florum caput exeruerat floribus decorum. (11)

<sup>97)</sup> M. DE CONSONANTIIS. — 98) A. et sexquialteram. — M. et sexquiterciam. — 100) W. in quarto, sicut inter tres e quatuor, ubi est sexquialtera proportio, dove Z. a ragione emendò: ubi est sexquitercia proportio. — 102) M. in quinque vocalibus. — 118) M. Huius rithmus.

<sup>(10)</sup> Qui lo Zarneke ha una lunga nota (op. cit., p. 59, n. 12), che dovrà esser letta da chi voglia approfondir l'argomento, ciò che qui non mi propongo io. Avverto però che, a mio parere, il dotto tedesco erra dicendo che codesta consonantia rithmicalis equivale a ciò che noi diciamo "rima ". Per Giovanni di Garlandia, il quale sin da principio ha stabilito l'analogia tra "consonanza poetica "e "consonanza musicale", il termine consonantia rithmicalis esprime assai più che il nostro "rima ": esprime cioè il fenomeno armonioso di una serie di sillabe e di giuste percussiones; l'effetto insomma dell'intero verso, il ritmo. Ma a questo fenomeno di numero si aggiunge l'altro fenomeno di suono che è l'uguaglianza di sillabismo, la "consonanza "o "rima ", che si ripete ad intervalli con distanza più o meno grande; donde le varie specie di proportiones rithmorum, che Giovanni paragona alle proportiones tonorum, ossia alle proporzioni musicali. Chi sarà curioso di decifrarne la teoria, non dimentichi di confrontare ciò che dice Tibino. Poco sussidio verrà forse da ciò che il gesuita Mario Bettino ebbe a scrivere sopra la Metrica arcana nel 1645 nei suoi Apiaria universae mathematicae, apiarium decimum, progymnasma primum, propositio VII; pure anche questo tardo rinnovatore delle teorie ritmico-musicali del medio evo non sarà certo da dimenticare dal diligente storico delle forme ritmiche nostre.

<sup>(11)</sup> È l'Altercatio Ganimedis et Helenae, edita in parte dall'Ozanam, Documents inéd. pour servir à l'histoire litt. de l'Italie, p. 20 e poi integralmente dal Wattenbach; cfr. Hauréau, Not. et Extr., . XXIX, 2, p. 274.

### Exemplum domesticum de principio magistrali

# Exemplum domesticum est hoc:

Ad insultus equoris natat parva ratis, que non rata pertimet minas tempestatis:

Vos faselum dubiam mee parvitatis ad portum, benivoli naute, dirigatis.

Intro cum formidine.magna magnum mare;
non est mirum militem.novum formidare;
sed vos mihi speculum.letor radiare,
per quos viam speculor.timens oberrare.

Faciem in speculo. virgo speculatur; prospicit in facie. si quid deformatur, emendata facie, omne reformatur, et formosa speciem. nivis emulatur.

Speculo sic ratio.more puellari,
nature primordia.fertur speculari:
triplex sed est speculum.triplex contemplari,
triplici de radio.studet consolari.

Primum lucet vitreum in quo perscrutatur in subjecto qualiter forma maritatur, quid miscet concretio et quid immutatur, quid perit, quid generat et quid generatur.

Ex argento speculum aliud candescit, hic subjectum prospicit quomodo quiescit, ut res formis indita fluctuare nescit; forma cum abstrahitur pura iuvenescit.

Tercium hinc speculum auro depuratur; meliori specie res hic figuratur, hic idea nobilis. Deo decoratur; mundi flens exilio longe derivatur.

125

135

145

<sup>123)</sup> manca in M. — 125) W. nutat. — 126) M. pertinet sopra rata scrisse firma. — 131) M. sed nos. — 131 e 132) mancano in W. — 135) M. facies. W. et nudata. — 136) nimis emulatur. — 140) W. triplici se ratio. — 141) A. postilla: Speculatio loyca. — 143) Z. quid incitatur. — 144) W. quid parat. — 145) A. nota in margine: Speculatio critica. — 146) M. hic. — 147) Z. formis ridua. — 149) Z. deputatur. — A. nota in margine: speculatio theologica. — 152) M. munda.

Prout est scientia. donum virtus erit; ex virtute defluit. vitiumque terit: habitu disposita. extra si se gerit, virtutis originem. nullam sibi querit.

180

Suscitata studio. surgit rediviva et crescit scientia. virens ut oliva; seritur in pueris. hora sementiva, floret in iuvenibus. fructus redditiva.

<sup>155)</sup> Z. depatrata. — 156) M. huc illud. — W. huc illud in flexibus. — 161) il principio del verso è illeggibile in W. — 163) M. boziali. — 166) Z. hoc se iam. — 167) Z. mutant. — 168) W. in peccatum. — 169) W. nostrum hic anxiamur. — 170) M. hic anxiamur. — 176) Z. scientiam. — 178) Z. ritum quod. — 179) W. sic se gerit. — 183) Z. matris ut. — 184) M. rediriva.

Viri fructum colligant.cum maturitate, auctori consimiles.mentis honestate; planta sapit arborem.vite venustate et radicem surculus.morum novitate.

Quia status optimus. virtus floret mentis, spiritali gratia. cuncta largientis, rore suo compluat. os insipientis ut virtutum vireat. novis incrementis.

Si ferar platonicam per opinionem, evagatur animus per digressionem; sed sic philosophicam tangam rationem, licet usus arguat hanc assertionem.

In nobis scientia. ceca sepelitur, corporis ex carcere. languens inanitur, ut scintilla flamine. parvo enutritur et adulta dogmate. longo reperitur.

Descendit ut pluvia mentis irrigatrix, quemque suo modulo visit amplexatrix, hic ut mentis nubilo pulso sit viatrix; attulit huc logica me sermocinatrix.

Via patet loyces. veri directiva et ad certitudinem. rerum deductiva, huius comes mathesis. est demonstrativa, vera tantum eligens. ex hiis processiva.

Rationis speculum vestre porrigatis, speculer ut vitium mee ruditatis; ut linietur ruditas lima novitatis et illimis pateat via veritatis.

DE RITHMIS ET MEMBRIS EORUM. — Item dicitur: rithmus discolos, triscolos, tetrascolos, pentascolos et poliscolos. Discolos est ille qui compositus est ex duabus diversis speciebus; triscolos ex tribus, tetrascolos ex quatuor, pentascolos ex quinque, 215 poliscolos ex pluribus; pol enim grece, "pluritas, latine; colon "membrum,; habent enim hujusmodi rithmi membra diversarum specierum rithmi, ut contingit aliquando in prosis que cantantur in ecclesia (12).

190

185

195

200

205

<sup>187</sup> W. plante venustate. — 188) M. et radice surcalus. — 190) M. omette os Z. legge incipientis. — 194) M. per disgressionem. — 199) M. paulum enutritur. — 203) Z. hoc ut. — 204) W. attulit hic. — 211) W. ut rimetur ruditas. — 218) M. DE NOMINIBUS RITHMOBUM: Item notandum aliquod de rithmis discolis, triscolis, tetrascolis, pentascolis et poliscolis. — 215) M. omette speciebus.

<sup>(12)</sup> Gli schemi sarebbero: ab (distrofo); aab (tristrofo); aaab (tetrastrofo), ecc.

DE NOMINIBUS ET DE CONSONANCIA RITHMORUM. — Item dicitur: rith mus distrophos, tristrophos, tetrastrophos, pentastrophos. Distrophos est quando diversa consonantia contingit in secunda linea copule; tristrophos quando in tercia; tetrastrophos quando in quarta; pentastrophos quando in quinta: et non procedit ulterius rithmus compositus, nisi multa fiant ex eadem consonancia: quod ut manifestum fiat, coniungamus exempla predicta, ita quod spondaicus rithmus habeat iambicam differenciam in tercio, hoc modo:

Spondaica et iambica coniunguntur:

O Maria, vite via,

nobis perge pia.

Stella maris singularis.

duc nos ad celestia.

Trispondaicus accipit iambicam differentiam in tercio, hoc modo:

Rosa sine nota, gemma pulchra tota,

nostra dele vicia:

lutum peccatorum ablue nostrorum,

vita vite venia.

De illis dicetur plenius in sequentibus. Tetraspondaico bimembri addatur in tercio, hoc modo:

Eva mundum deformavit, ave mundum reformavit, stella maris previa.

[Tetraspondaico trimembri] in quarto, addatur sic:

Eva mundum deformavit, ave mundum reformavit, munda mundum emundavit, nostra mundans vicia.

[Tetraspondaico quadrimembri] addatur in quinto ad similitudinem dyapente, sic:

Eva mundum deformavit, ave mundum reformavit, munda mundum emundavit, pia nefas expiavit,

via viris invia.

219) in M. manca RITHMORUM. — 226) M. spondaici et iambici. — 240) W. De aliis dicetur. Z. annota che qui s'ullude ai trimembres e quadrimembres dei dispondaici e trispondaici. — 245, 250). Ciò che nel testo è fra pareutesi quadre manca in A e in M, ed è in W.

230

225

235

240

245

250

Iste quinque species cum quinque spondaicis simplicibus constituunt decem species; cum predictis duabus speciebus ex proportione sesquialtera, et sic erunt duodecim species.

Tres vero simplices iambici recipiunt spondaicam differentiam in tercio, in quarto, in quinto. In tercio hoc modo:

O virgo, perge previa, nos transfer ad celestia, que mundum emundasti. 260

In quarto sic:

O virgo, perge previa, nos transfer ad celestia, prius emundans vicia, que nephas expiasti.

265

In quinto sic:

O virgo, perge previa,
nos transfer ad celestia,
prius emundans vicia,
fons vite, culpe venia,
que culpam conculcasti.

270

Et nota quod spondaica differentia in iambico rithmo incipit ab imo et tendit in altum in scansione et additione unius sillabe ut similis sit iambico (13). In spondaico 275 in rithmo iambica differentia incipit ab alto et tendit in imum in scansione subtracta una sillaba, ut similis sit spondaico.

Subiciantur exempla copiosiora de beata virgine Katherina.

RITHMUS DE BEATA KATHERINA.

Vita nobis exemplaris,
vita tota militaris
Katerine floruit;
Virgo, gemma virginalis,
norma vite triumphalis
nos pugnare docuit.

280

285

Flos est soli Pelopei, Katherina, sponsa Dei, Costi regis filia;

280, 281) Z. Via. — 284) Z. norma vice. — 288) M. costi regis erat filia.

<sup>(13)</sup> Quanto a questi termini imum e altum, ricorrenti anche in Tibino (v. qui, VIII) cfr. Vincent, Notices et Extr., t. XVI; essi corrispondono ai τὸ κάτω e τὸ ἄνω di Aristosseno e ai termini musicali moderni: "tempo in battere " e "tempo in levare ". Per notizie più estese cfr. Aristosseno, Gli elementi ritmici, tradotti da Paolo Segato, Feltre, Tipografia Castaldi, 1897, p. 19.

Flos in bruma plus vernavit, idolatras dum perflavit congelans malicia.

290

Nescit pudicicie

sigillum confringere; nescit immundicie

295

blandimentis cedere.

In tristi leticia amica sevicia

iocundari negligit; sed dulce naufragium, mellicum absinthium dedignanter abigit.

300

Nam ut fuit morti parens virginis uterque parens. celi crevit pluvia; cum in patris tectis manet, in tiranno bruma canet,

305

surgit flos audacia.

pro vitali gloria.

Flos pruinam reprehendit; argumentis ad hoc tendit, vernet ut iusticia. Quinquaginta viri docti sunt confusi et flamma cocti

310

Est illesa coma, vestis; rosam gravis arctat restis et est flecti nescia. Rosa, heus, incarceratur, hanc regina consolatur

315

Nutrit rosam sol de celo, et illustrat sacro zelo,

tormentorum ut in prelo redeat victoria.

Porrifirii socia.

<sup>291)</sup> M. cogelans, W. congelans militia. — 295) M. blandimenti. — 297) M. amico. — 300) Z. mellitum. — 304) Z. celi circuit pluvia. — 305) Dopo la parola patris, W ha una lacuna; Z sostitul: domo. — 308) Dopo la parola pruinam M continua: finibus || Hec est via rubro mari, etc., che è la seconda parte della strofa quarta del ritmo Virgo mater salvatoris che verrà poscia. Il copista aggiunse poi in coda al trattato ciò che qui per errore aveva ommesso (ofr. qui, nota 1). — 312) W. sunt ferventi flamma. — 313) Z. lesse: artat testis. — 319) W. Porfirii. — 322) Z. prelio. — 323) Z. rideat.

#### G. MARI,

| Angelus hanc consolatur; |           |
|--------------------------|-----------|
| et regina roseatur       |           |
| cum ducentis et ornatur, |           |
| morum (sic) per          | crinalia. |

Rosa flagris flagellatur,
et plus trita decoratur,
rotis, clavis media.

Has Cursares (14) rotas fecit;
Angelus rotas deiecit,
quater sternens milia.

Rosa vernat inoffensa;
sed regina, laude pensa,
trans mammillas est suspensa,
fixa per hastilia.
Christi miles gladiatur,
cum ducentis laureatur;
est eductus ut cedatur
flos ab Alexandria.

Vox oranti favet Dei,
quod qui laude servit ei
que vult sumat premia.

Lac est fusum pro cruore
et celorum flos odore
spirat in sublimia.

Hec in montem novo more
est delata cum honore
a celesti curia.

Oleum de tumba manat;
morbos omnes fide sanat,
flos nos sauet venia.

DE COLORIBUS RETHORICIS. — Predictis differentiis assignatis, hiis et aliis assignandis, considerandum est quod ipsa consonancia ad differentiam facit in rithmo simplici, 355 ut hic de beata Virgine:

Hec regina, veniens

ab haustrinis finibus,

astupescit rediens

Salomonis dotibus (15).

**36**0

**325** .

324) M. consolatur vir. — 326) Z. lesse: cum cedendis. — 342) W. Exoranti favet. — 348) W. Hunc. — M. in monte. — 349) Z. est dilata cum canore. — 355) M. ad differentiaque. — 359) Z. radians.

<sup>(14)</sup> Cursares è il nome di colui che rotas fecit e lo si trova nominato anche in un βιός τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης che leggesi nella Περιγραφη ἰερὰ τοῦ ἀγίου καὶ θεοβαδίστου ὅρους Σινᾶ, Venezia, 1817, p. 70 (cfr. Zarncke, op. cit., p. 67, n. 24).

<sup>(15)</sup> È la strofa 12 del ritmo Virgo, mater Salvatoris, il quale viene più sotto.

Item colores rethorici necessarii sunt in rithmo sicut in metro, et isti precipue: similiter desinens, conpar in numero sillabarum, annominatio et eiusdem species, traductio, exclamatio, repetitio (16). Similiter desinens est color rhetoricus continens rectas consonantias in fine dictionum, que dicuntur leonitates a Leone inventore. Conpar in numero sillabarum ponit pares sillabas in numero, in latino sermone 365 precipue, quia qui componunt cenographa romana (17) componunt rithmos ita ut paritas esse videatur in sillabis, licet non sit. Annominatio ponit similia principia et correptionem et productionem attendit, ut hic:

> Nos trans mundi maria ducas, o Maria, Deviis per avia

370

nobis esto via.

Traductio trahit dictiones de casu in casum, et distinguit equivoca, ut si dicerem:

Cur illum curas, qui multas dat tibi curas?

Et hoc in rithmo:

375

O maris tranquillitas. aura procellarum, mare motum mitigas, dulcorans amarum: Cum sis mare sapidum, mater et aquarum, ad quam cuncta commeant

380

Cum dico mare amarum et mater aquarum et maris tranquillitas est traductio, secundum quod dictio inflectitur per diversos casus; secundum similia principia, ibi est annominatio. Exclamatio vero est ibi ubi dicitur: O maris tranquillitas, aura procellarum, etc.

dona gratiarum.

390

Et nota quod talis rithmus compositus, qui constat ex tredecim sillabis, aliquando consonanciam habet duplicem, aliquando unicam: duplicem, in medio et in fine; unicam, in fine tantum.

<sup>366)</sup> W. ornagrapha, Z. corregge: omographa. — 367) Z. licet non semper.

<sup>(16)</sup> Altrove (capo I della Poetria, alla rubrica: Qualiter invenitur et subditur; cod. lat. 6911 di Monaco, fo. 2b) dice: Ad hoc quod dicitur qualiter notandi sunt septem colores quibus adornatur et ampliatur materia, qui sunt: annominatio, traductio, repetitio, gradatio, interpretatio, diffinitio, sermocinatio. Inutile far richiami ai Grammatici.

<sup>(17)</sup> Il cod. Monacense qui postilla: "Cenographa dicitur a cenos, quod est "commune, et graphos quod est "scriptura,, quasi comunis scriptura,. Con cenographa romana vediamo dunque Gio. di Garlandia alludere ai componimenti volgari o romanzi.

Item repetitio est color rethoricus observandus in rithmis; sed est repetitio mediata et immediata. Mediata virtutem importat; immediata vicium, nisi fiat arte. Mediata repetitio est hic:

> O Maria, mater pia,

395

mater Salvatoris;

tu nos audi, tue laudi

grata sit laus oris.

Et notandum est quod in tali rithmo dispondaico est consonancia spondaica faciens 400 differentiam sine vicio. In maioribus rithmis spondaicis spondaica differentia est viciosa, sicut patebit inferius. Repetitio immediata aliquando cadit in vitium, nisi fiat causa admirationis vel indignationis vel doloris vel leticie; sed quidam gaudent tali rithmo qui suum volunt ingenium experiri, ut hic:

Pallentis aurore

405

rore vultus defluit;

fluit ex amore,

more qui mox corruit.

Item similitudo in dicionibus observanda est, ut hic:

DE BEATA VIRGINE RITHMUS DIVERSIMODE COLORATUS.

410

Virgo, mater Salvatoris, stella maris, stilla roris et cella dulcedinis; da spiramen veri floris, florem fructus et odoris, fructum fortitudinis.

415

In hoc mari sis solamen, nobis cymba, dux, tutamen, remex, aura, stacio. Aura perfles in hoc mari, que prefulges singulari semper igne previo.

420

Hec est archa Noe viva, hec columba cum oliva, hec est pacis nuncia: hec est Sara nobis ridens, sibi risum dari videns

Ysaac ex gratia.

412) M. stella roris.

| I TRATTATI MEDIEVALI DI RITMICA LATINA.                             | 49   |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Dat Rebecca luctatorem, Rachel Ioseph provisorem in Egipti finibus. | 430  |
| Hec est via rubro mari,                                             |      |
| per quam viam naufragari                                            |      |
| nequis mundi fluctibus.                                             |      |
| Hec post mare timpanizat,                                           | 435  |
| ' hec Sauli citarizat,                                              |      |
| David mundo pariens.                                                |      |
| Hec est David Sunamitis,                                            |      |
| casta thoro casto, mitis,                                           |      |
| thorum viri nesciens.                                               | 440  |
| Ruth in agro spicas legit,                                          |      |
| Booz sponsam hanc elegit,                                           |      |
| salutaris nuncius.                                                  |      |
| Hec Susanna, quam accusat                                           |      |
| nunc iudeus et incusat,                                             | 445  |
| fraudis sue conscius.                                               |      |
| Raguelis hec est nata,                                              |      |
| o Tobia, tibi data,                                                 |      |
| servato coniugio.                                                   |      |
| Hester uxor Hassueri,                                               | 450  |
| per quam Haman contorqueri                                          | ,100 |
| meruit suspendio.                                                   |      |
| Holofernem Iudith stravit,                                          |      |
| Iahel clavo perforavit                                              |      |
| te fugacem, Sisara.                                                 | 455  |
| Hec est palme nunciatrix,                                           |      |
| hec sub palma iudicatrix                                            |      |
| manu forti Debora.                                                  |      |
| Semper lucens est lucerna,                                          |      |
| extra Bethleem cisterna,                                            | 460  |
| quam rex David siciit.                                              | 200  |
| Manna Gomor adimpletur,                                             |      |
| quo plebs Christi satietur                                          |      |
| diu quod exuriit.                                                   |      |

<sup>431)</sup> In M qui bisogna ritornare da fo. 22<sup>b</sup> a fo. 17<sup>b</sup>, là flove il testo era stato interrotto. — 433) Z. nequis tendi. — 436) Z. hec et. — 439) M, Z. casta, mitis. — 443) Z. salvatoris. — 446) Z. fraudis ficte. — 450) Z. hec Assueri. — 455) M. Cisaram. — 458) M. Delbora.

| Parturit ex Elcana tandem Anna filium. Spes Saulis orphana, quo ius perdit regium. | 465 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Samuelem parturit, quo pastor inungitur; Rex austerus deperit, et puer extollitur. | 470 |
| Hec regina, veniens ab haustrinis finibus, Astupescit rediens Salomonis dotibus.   | 475 |
| Terra plaudit fontibus Hely duodenis, Et palmis virentibus decies septenis.        | 480 |
| Isti sunt apostoli, fontes duodeni; et palme discipuli decies septeni.             | •   |
| Quid intrico tot scripturas, et extrico tot figuras? hec est nobis omnia.          | 485 |
| Hec est decus virginale et exemplum speciale; mulierum gloria.                     | 490 |

DE NONO ET DECIMO MODO. — Preter predictos decem octo modos rithmorum est nonus decimus, rithmus decasillabus iambicus, quo utebatur Stacius, ut dicitur, sicut habetur in rithmo de querela Edipi, sic:

Diri patris infausta pignora, ante ortus damnati tempora; quia vestra sic iacent corpora, mea dolent introrsus pectora (18).

495

465) M. exeltana. — 467) Z. spes est. — 469) M. Samuele. — 475) Z. astupendo radians. — 478) Z. Helym. — 485) Z. Quid in circo. — 486) Z. et ex circo. — 496) M. nostra.

<sup>(18)</sup> Cfr. I, n. 6.

Iste modus rithmi autenticus ab antiquo tempore. Sed posset queri quare dicatur iambicus et non dactilicus. Solvatur hoc modo: in fine videtur cadere dactilicus, cum semper corripiatur penultima; sed ultima aliquando producitur, aliquando corripitur. Rithmus 500 vero iambicus ideo dicitur et non dactilicus, quia Ecclesia utitur frequentius metro iambico in quibusdam ymnis et quia precipue cadunt in scandendo ad modum metrorum iambicorum.

DE SPONDAICIS DIFFERENTIBUS SPONDAICA DIFFERENTIA, ET IAMBICIS DIFFERENTIBUS IAMBICA DIFFERENTIA. — Item sunt sedecim species rithmorum sibi differentes, sed duode- 505 cim sunt spondaici differentes spondaica differentia, quatuor vero iambici sunt differentes iambica differentia.

Circa rithmum dispondeum sunt quatuor differentie; item quatuor circa trispondeum; item quatuor circa tetraspondeum; potest enim esse differentia vel in tercio vel in quarto vel in quinto; vel una differentia in una linea et alia differentia in alia linea. Ponantur 510 exempla hoc modo.

Primo, de rithmo dispondeo.

O Maria, mater pia,

mater Salvatoris.

515

Hic ponitur differentia, id est cauda ipsius rithmi, in tercio loco; sed in quarto sic:

O Maria, mater pia, vite via,

mater Salvatoris.

mater Salvatoris.

**520** 

In quinto sic:

O Maria, mater pia, vite via, mente dia,

525

Quarta species sic dicatur:

O Maria, mater Dei, vite via,

530

salus rei.

Et sic patent hec quatuor differentie et quatuor species. Item quaternarius adtenditur in rithmo trispondaico sic:

> Rosa sine nota, gemma pulchra tota, mater Salvatoris.

<sup>536)</sup> M. aggiunge anche il versetto domino devota.

Et sic ponetur caudula in quarto:

Rosa sine nota, gemma pulchra tota, Domino devota, mater Salvatoris.

549

Item in quinto, sic:

Rosa sine nota,
gemma pulchra tota,
Domino devota,
nullo luxu mota,
mater Salvatoris.

545

Item alterna differentia in eodem ponitur sic:

Rosa sine nota,
mater Salvatoris,
gemma pulchra tota,
vasculum honoris.

550

555

Item modo predicto assignentur quatuor differentie in ritmo tetraspondeo, in tercio, in quarto, in quinto, cum alternatione rithmi per singulos versus, que facit quartam differentiam, sic:

Eva mundum deformavit,
Ave mundum reformavit,

Christum pariendo.

Item sic:

Eva mundum deformavit, ave mundum reformavit; munda mundum emundavit, Christum pariendo.

560

Item sic:

Eva mundum deformavit, Ave mundum reformavit; munda mundum emundavit, pia nefas expiavit,

**565** 

Christum pariendo.

Item notandum quod spondaica differentia in tali rithmo in quinto loco posita viciosa 570 est et impropria; non quod non possit sic esse bene secundum consonantiam musicam,

<sup>571)</sup> M. Notandum quia non possit.

que fit in dyapente, sed quia non est in usu. Quarta species demulcet aures magis, quoniam consonantie sunt propinque, sic:

Munda mundum emundavit,
Christum pariendo;
pia nefas expiavit,
Virgo permanendo.

575

Item notandum quod huiusmodi rithmi non ita sunt secundum artem compositi sicut illi in quorum compositione advenit differentia alterius speciei rithmorum.

Item quatuor differentie, ut superius dictum est, notantur in rithmo iambico, sie:

580

Qui solus cuneta condidit,

Maria Christum edidit,

intacta vernans gremio.

Item sic:

Qui solus cuncta condidit,

Maria Christum edidit;
et vitam nobis reddidit,
intacta vernans gremio.

585

Item sic addatur alia differentia:

Qui solus cuncta condidit,
Maria Christum edidit;
virago mundum perdidit,
Maria vitam reddidit
vernans intacto gremio.

**590** 

Vel sic quod unus versus sit unius consonantic et alter alterius, primus cum tercio, 595 secundus cum quarto, sicut sepe dictum est:

Maria Christum edidit,
vernans intacto gremio;
Maria vitam reddidit,
summi patris in filio.

600

605

Ecce iam habemus sexdecim differentias rithmorum non compositorum, qui tamen videntur esse compositi propter differentiam, sive consonanciam, sive caudulam positam in diverso loco. Iungantur iste sedecim species cum novem et decem speciebus superius assignatis, et erunt triginta quinque; triginta vero sex, si ponatur in numero talis species rithmi, quando singule dictiones faciunt consonantiam, ut hic:

Deo. meo. raro. paro. titulum; astra. castra. regit. egit. seculum;

huiusmodi rithmus in iambicis magis cadit egregie:

Ne sedeas ad aleas, sed transeas ad laureas, etc.

610

Item sunt quidam rithmi in quibus sunt gemine differentie consonantes, seu caudule consimiles; sed non constituitur diversa species propter hoc, cum accidens non variet esse rei, ut in illo cantu qui sic incipit:

#### RITHMUS CUM DUPLICI DIFFERENTIA.

Vita iusti gloriosa,
mors ut esset preciosa,
apud Deum meruit;
et qui sibi viluit
a datore gratiarum
cum fine miseriarum
gratiam obtinuit,
et decorem induit.

620

615

Ut superius dictum est, quinque sunt species spondaicorum rithmorum simplicium, quorum quilibet sumit iambicam differentiam; et constituunt iterum quinque species, que sunt decem. Item sunt tres species iambicorum que sunt simplices, bimembres, tri- 625 membres, quadrimembres. Si adveniat spondaica differentia vel in tercio, vel in quarto, vel in quinto, erunt tres species; que sex coniuncte tribus precedentibus spondaicis erunt sedecim species. Item sunt due species rithmi, vel quoniam antecedit versiculus spondaicus et sequitur iambicus, vel, e contrario, cum antecedit iambicus et sequitur spondaicus, que due species coniuncte cum aliis faciunt decemocto. Item rithmus Stacii: Diri patris in- 630 fausta pignora, etc. facit decimamnonam speciem. Iste sunt magis autentice, sed illa que minor est, que facit consonanciam in singulis ditionibus, est vicesima, de quibus superius dictum est. Iste viginti species coniuncte cum aliis sedecim speciebus premissis spondaicis, faciunt sex et triginta species; et non est aliquis qui non reducatur ad aliquam predictarum specierum. Sed possit queri: si viginti versiculi vel triginta similiter consonent, ad 635 quam speciem reducuntur tales rithmi? Dicendum est quod reducuntur ad rithmum quadrimembrem spondaicum vel iambicum; quia quaternarii plures ibi coniunguntur in eadem consonancia.

DE RITHMIS QUI VIDENTUR COMPONI ET NON COMPUTANTUR PRO SPECIE, QUIA SUNT INTRA METRA LEONINA. — Item sunt nonnulli qui versibus gaudent metricis et rithmice componuntur. In talibus rithmis tres copule tres habent caudulas, scilicet tres fines versuum; que caudule, si simul proferantur, constituunt versum sententiosum. Portamus exemplum de Iulio Cesare, sic:

<sup>639)</sup> M. videntur composite. — M. quia sunt metra leonina.

I TRATTATI MEDIEVALI DI RITMICA LATINA.

- Pollens imperium mundum subiecerat; orbi excidium Cesar incusserat ense cruento:

645

- Ensi cesareo succumbit Gallia bello sanguineo; subdunt se menia, cive retento.
- Contra cesareos insultus, Grecia; contra tot cuneos densos, Pharsalia, stare memento.

In istis sex versibus est duplex rithmus, quorum fines desinunt similiter totidem si 650 iungantur hoc modo;

ense cruento, cive retento, stare memento;

sed non est species rithmi nisi per accidens, quia pertinet ad metricam et non ad rithmicam artem.

DE RETROGRADIS VERSIBUS; QUI DIRECTE LAUDANT, RETROGRADE VITUPERANT. — Item 655 contingit fieri versus retrogradus, qui, directe si legatur, laudat; si retro, vituperat; ut hic:

Esse decorem de te, presul, gens provida dicit.

### Retrovertatur sic:

Dicit provida gens, presul, te dedecorem esse.

660

Item potest fieri versus leoninus directe et retrograde, ut hic:

Urbe petit parte regnum turbe vero marte;

# Retrovertatur sic:

Marte vero turbe regnum parte petit urbe.

Item videtur aliquando oratio esse prosaica, et tamen metrica reperitur, ut hic: Misit 665 rex et solvit eum princeps populorum, et dimisit eum, etc.

Item contingit aliquando orationem esse prosaicam, sed in retrogradatione esse metricam, ut hic: hic est Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Retrovertatur sic:

Iudeorum, rex Nazarenus Iesus hic est.

Item videtur esse prosa (19) licet sit metrum, quia non distinguitur consonancia que 670 est in mediis sillabis, ut hic: Qui me prosternerunt | cum baculis, habitaverunt | nunc imis carceribus | et sum victor in arce. Ponentur versus hoc modo:

Qui me prosternerunt cum baculis, habitaverunt nunc imis carceribus, et sum victor in arce.

<sup>650)</sup> A. est triplex rithmus; M. est duplex quorum.

<sup>(19)</sup> Intorno al significato del termine prosa oltre i limiti dell'uso liturgico cfr. P. Rajna in Romania, XXVI, pp. 37 e sgg. Qualchecosa io ho aggiunto, partendo specialmente da una definizione di Giovanni di Garlandia, nel n. 5 dell'anno II del periodico La Libreria Italiana, Milano, 10 maggio 1898.

DE RITHMIS IMPROPRIIS ET INUSITATIS SED SUNT SECUNDUM ARTEM. Preter hos magistraliter sunt et alii multi in versibus retrogradis, rithmis et prosis, quibus ociosi suum
gaudent ingenium experiri. Posset queri utrum plures sint rithmi species quam predicte
sex et triginta. Contingit aliquando versum autenticum adiungi rithmo, de quo superius
nihil dictum est: ad hoc dicendum quod versus appositus non facit diversam speciem,
quia versus apponitur illi rithmo in quarto loco, qui constat ex tredecim sillabis, qualis 680
ille rithmus: Taurum sol intraverat, et ver parens florum, etc.

Exemplum domesticum de rithmis quibus versus auctoris adiunguntur.

De licentia puerorum.

Ludo preter solitum. et ludendo salto, applico, qui fueram. fluctuans in alto; Regis natalicia. celestis exalto:

iam nova progenies celo dimittitur alto. (20)

Carceris excutio. cathenas a collo, cum plausu repatrians. quod est meum tollo; per quem iugum tollitur. dominum extollo; casta fave, Lucina; tuus iam regnat Apollo (21).

Doctorem laudabimus . eum describentes, quem benigne sensimus . sepe delinquentes, sepe nos adduxerat . secum colludentes: sepe refert animus lusus gravitate carentes. (22)

Sua pulchritudine . superat affines, gallicanos undique . perscruteris fines, eum ferre lauream . velis aut non sines, ob digitos Bacho dignos et Apolline crines. (23)

Nature ditaverat largitas doctorem, dans illi dulcedinis mellice canorem, singularem contulit florentis honorem; oris et in niveo mixtum candore ruborem. (24)

683) Al surriferito precede in M. quest'altro titolo: Exemplum domesticum de licentia contra natalem. — 685) Sopra applico M. porta la glossa: ad portum renio. — 688) M. exactio cathenas apollo. — 689) Z. quid est. — 692) W. Datoren. — 694) W. sepe nos deduxerat. — 697) M. prescrutetis. — 699) M. digitos et. — 700) W. largitus decorem. — 702) Z. Florentis. — 703) Con questo verso finisce il ritmo in W.

685

690

695

<sup>(20)</sup> VIRGILIO, Buc. ecl. IV, 7.

<sup>(21)</sup> Ibid., 10.

<sup>(22)</sup> Ovidio, Ex Ponto, I, 9, 9.

<sup>(23)</sup> Ovidio, Metam., III, 421.

<sup>(24)</sup> Ovidio, Metam., III, 424.

| I TRATTATI MEDIEVALI DI RITMICA LATINA.                                                                                                                                 | 57  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sapit linguam Tullii . vox oris facundi, fontem pigmentarium . pectoris profundi, doctrinale balsamum . sermonis iocundi, dictaque mirantur magna primordia mundi. (25) | 705 |
| Ratione loyca destruit errores,                                                                                                                                         |     |
| in arte syntaseos superat maiores,                                                                                                                                      |     |
| dirigit erraticos instruit minores,                                                                                                                                     | 710 |
| hic canit errantem lunam solisque labores. (26)                                                                                                                         |     |
| Curego nequissimus . vires parat Verri,                                                                                                                                 |     |
| optet ut in Socratem. Anetus deferri,                                                                                                                                   |     |
| aut ut Nero Senecam . faciat efferri;                                                                                                                                   |     |
| quis furor, o cives, que tanta licencia ferri? (27)                                                                                                                     | 715 |
| Cicius avertite . scuticarum lora                                                                                                                                       |     |
| aut de vestro scelere. personabunt fora                                                                                                                                 |     |
| nascetur confusio - cessabunt priora                                                                                                                                    |     |
| olla ceu mundi suprema coegerit hora. (28)                                                                                                                              |     |
| O doctor liberrime dissolve cathenas,                                                                                                                                   | 720 |
| et disiungas compedes . et laxes habenas,                                                                                                                               |     |
| que nostras ex studio . minuerunt genas,                                                                                                                                |     |
| parte leva minima nostras et contrae penas. (29)                                                                                                                        |     |
| Magister de cetero . ludet cum magistra,                                                                                                                                |     |
| dicens: crura candida . nobis subministra;                                                                                                                              | 725 |
| ostendendo turgide . mentule registra                                                                                                                                   |     |
| ceu gerat in dextera baculum clavaque sinistra. (30)                                                                                                                    |     |
| Modo refugium . invenire spero?                                                                                                                                         |     |
| ludam cum puellulis illud est quod quero:                                                                                                                               |     |
| Petrus noster socius . bacatur ex mero,                                                                                                                                 | 730 |
| et clavam ostendens: hec, ait, arma gero. (31)                                                                                                                          |     |
| , , , , ,                                                                                                                                                               |     |

707) M. magni. — 712) Sopra Curego M. ha la glossa: nomen latronis vel mali pueri qui vult verberare magistrum suum ad Natale. — 716·719) M. aveva scritto lodria, fodria, priodra, poi il d fu espunto: alla parola scuticarum postilla: corrigiarum quia pueri afferunt baculos corrigiis armatos ut verberent magistrum ad natale. — 716) M. cicius a virtute. — 717) M. de nostro.

<sup>(25)</sup> Ovidio, Metam., XV, 67.

<sup>(26)</sup> VIRGILIO, Eneide, I, 742.

<sup>(27)</sup> LUCANO, Fars., I, 8.

<sup>(28)</sup> LUCANO, Fars., I, 73.

<sup>(29)</sup> Ovidio, Ex Ponto, II, VIII, 35.

<sup>(30)</sup> Ovidio, Fasti, I, 177.

<sup>(31)</sup> Ovidio, Fasti, I, 254.

Noster doctor, doctior inter doctiores, est inter discipulos mitis mitiores, comis comes omnibus sive sint algores, ceu mulcent zephiri natos sine semine flores. (32)

735

Ergo qualis fuerit. doctor si quis querat, ex predictis animum. cerciorem gerat; hic doctorem audiat. et audita serat inscribat foliis: Naso magister erat. (33)

SUPPLEXIO EORUM QUE SUPERIUS DICTA SUNT. — Item sunt alie species de quibus 740 superius nihil dictum est. Quia si rithmus est dispondaicus vel trispondaicus, potest esse iambica differentia in tercio, vel in quarto, vel in quinto; in primo rithmo dispondaico, vel in secundo trispondaico; et erunt iste sex species; verbi gratia:

O Maria, mater pia, his succurre miseris.

745

Hec species anteponitur, non computatur hic. Differentia iambica cadit hic in tercio loco, sed in quarto in exemplo seguenti:

O Maria,
mater pia,
vite via,
his succurre miseris.

**750** 

In quinto, ut hic:

O Maria, mater pia, vite via, mente dia,

755

his succurre miseris.

Iste due species non ponuntur superius. In trispondaico, sic:

760

Rosa sine nota, gemma pulchra tota, his succurre miseris.

741) M. si rithmus dispondaicus vel dispon. — 755) M. W. A. vite via, mente dia, sive: Rachel Lia.

<sup>(32)</sup> Ovidio, Metamor., I, 108.

<sup>(33)</sup> Ovidio, De arte am. III, 812.

### I TRATTATI MEDIEVALI DI RITMICA LATINA.

Hec species antea ponitur, non computatur hic. Vel sic:

Rosa sine nota, gemma pulchra tota, Domino devota, his succurre miseris. 765

Vel sic:

Rosa sine nota, gemma pulchra tota, Domino devota, labis carens nota, his succurre miseris. 770

Iste due species non ponuntur antea.

775

Item posset queri quod, sicut contigit in aliis rithmis spondaicam differentiam precedere et iambicam subsequi, ita posset contingere in istis parvis rithmis. Ad quod dicendum quod bene posset contingere secundum artem, sed inusitatum est:

O Maria,

cerne miseros;

780

vite via

redde liberos.

vel sic:

Cerne miseros, o Maria: redde liberos, vite via.

785

Et erunt iste due species diverse a predictis quatuor, et erunt sex. Item in rithmo trispondaico secundum artem poterit idem contingere, sic:

Rosa sine nota,

790

nobis succurre miseris;

Domino devota,

aspira servis liberia;

et e converso, sic:

Nobis succurre miseris,

Domino devota,
aspira servis liberis,
labis carens nota.

795

Notandum quod talis rithmus, qui modo ultimo ponitur, frequentius contigit in gallicis consonantiis.

Sed hec ultima species antedicta est, ubi fit mentio de tali rithmo: Taurum sol intraverat, etc. Sed in hoc rithmo una sillaba superabundat. Unde patet quod sine illis iam habemus sex differentias novas, sive species, a predictis speciebus, que sunt sex et triginta, et erunt ita quadraginta et due, vel quatuor, duabus aliis premissis computatis: et, ut estimo, non poterunt plures species inveniri, nisi alius velit rithmum facere, sicut layci qui non considerant artem, sed tantummodo similes exitus, ita videlicet ut subsequens versiculus in pari quantitate respondeat versiculo precedenti, sicut:

Beatus vir, qui non abit in consilio impiorum; et qui sibi caute cavit ab enormitate viciorum.

810

Si quis diligenter considerat in tali rithmo reperietur paritas sillabarum. Sed artifex extra predictas artis regulas non vagatur.

# ARS DE HIMNIS USITATIS.

Post predicta dicendum est de metris aliquibus que necessaria sunt hymnis. Nota ergo 815 quod quidam ymni rithmice componuntur sine metro, quidam sine rithmo et sine metro, quidam tantum metrice componuntur sine rithmo. Sed in toto ymnario, quo nos utimur, nonnisi tres diversitates metri autentice sunt.

Unum est asclepiadeum ab Asclepio inventore dictum, quod consistit ex pedibus istis: primo est spondeus, inde coriambus, constans ex trocheo et iambo, et in fine 820 pirrichius, constans ex duabus brevibus, vel est ibi iambus, ut in hoc hymno quem composui de conceptione beate Marie Virginis: que conceptio intelligitur sanctificatio in utero.

### METRUM ASCLEPIADEUM CORIAMBICUM.

Rerum frena tenens, conditor omnium, portus naufragii, dextra natancium, de stella rutilans sol sine motibus, nobis surge cadentibus.

825

Virtus omnipotens, vera scientia, perdurans bonitas, omnibus omnia, stellam mitte tuam nocte viantibus, que sit dux, via gressibus.

Floris principio prata virentia dant risum, genito flore recentia; gaudet mater humus, gaudet et incola, concepta sibi vernula.

835

Matris, Christe, tue festa colentibus purgatis tribuas etherea sordibus; letum redde diem quo rosa gignitur, flos florum tibi pingitur.

Promissam canimus laude prophetica, que lux est miseris stellaque nautica, lucis principium nox colit infima, ne nox luce sit ultima.

840

Udam fons hodie dulcis humum facit, granum leticie cultor humi iacit, fenix concipitur, lapsis et unica lampas scalaque celica.

845

Mundi, Christe, salus veraque physica, falli vulneribus nescia practica concepte meritis, pectoris ulcera mundes, qui regis ethera. — Amen.

850

Cantus huius hymni idem est cum cantu huius hymni, qui sic incipit: Sanctorum meritis inclita gaudia, etc. (34); item est alius hymnus compositus de conceptione beate Marie Virginis. —

Est autem metrum saphycum adonicum. Saphycum a Sapho, muliere quadam, 855 que fuit inventrix huius metri; adonicum ab Adone, inventore; metrum scilicet, quod perficiunt duo ultimi pedes. Primus pes saphici metri est trocheus, secundus spondeus, tercius dactilus, quartus trocheus, quintus similiter trocheus vel spondeus, quia ultima est indifferens; tres linee sunt similes sibi: ultimum est adonicum, hoc scilicet: florida salve.

Cantus huiusmodi idem est cum cantu huius hymni: Ut queant laxis resonare fibris (35). 860

### METRUM SAPHICUM ADONICUM.

O parens virgo, pariens parientem, splendor estivus sine carnis estu, dumus incensus, sine rore virga florida, salve.

865

833) M. datur. — 835) qui finisce l'inno in W. — 849) M. nescit. — 858) A. quia de ultima non refert.

<sup>(34)</sup> Cfr. Daniel, Thesaurus hymn., I, 203; IV, 139.

<sup>(35)</sup> Cfr. Daniel, op. cit., I, 209; IV, 163, 370.

Germinat radix, humus irrigatur, planta pubescit, rosa purpuratur, ortus alludit, viole resultant, incola plaudit.

Lucis allatrix, medicina morbi, sordium lotrix lavacrum reorum, gratie mater, genitiva pacis, surgit oliva.

870

Virgo lactatrix, genitrix pudica, leta spes vernans, viam sol obumbrans, umbra perlucens, inarata tellus, perdita reddis.

875

Dirigas lapsos, tenebras serena, vise desertos fragilesque firma, pauperes dita, moderare modum, pectora munda.

880

Vasculum fusum Ioachim decorum nectar includat saciem virorum, manna de celo, medicum reorum, cuncta regentem.

885

Summe rex clemens, tribuas colenti festa concepte genitricis alme posse celestem patriam videre, te duce, Christe. Amen.

Nota quod ista caudula te duce, Christe, est versus adonicus ab Adone inventore 890 dictus, constans ex dactilo et trocheo.

Item est metrum iambicum dimetrum, quale est istud: Iam lucis orto sidere (36), constans ex iambis positis indifferenter cum interpositione spondaicorum qui ponuntur semper in impari loco, ut hic:

# METEUM IAMBICUM DIMETRUM.

895

Solis superni regia, te summa fulcit gratia septem columnis aureis et clausulis eburneis.

866 M. a redir aveva fatto seguir Icese, che poi fu espanto. — 870) W. salta da qui all'ultima strofa dell'inno Summe rer chemens, eco., facendola precedere dalle parole: ultimus rersus. — 8791 M. Inputs. — 8821 M. par dica resculum dusum. — 889) in M. manca amen.

(36) Ufr. DANIEL op. eit., I, 56; IV, 42.

Piropus illic emicat,
opusque fabrum predicat,
materie preiudicat;
hanc Christo edem vendicat.

900

Huius domus inceptio
est Virginis conceptio;
case colunt hanc corporum,
ut tecta mundet pectorum.

905

Semen solo committitur, quo vita mundo redditur, suo colonus semine loto revivit crimine.

910

Serena, virgo virginum, noctem serena flentium; In hoc mari volubili tu risus esto flebili.

915

Pedes regas per lubricum pedem regendo lubricum, ne nox opusque iambicent, statumque mentis implicent.

920

Oliva, pacis virgula, nos expiet virguncula, reosque rumpens vincula salvet suos per secula. Amen.

Cantus huius rithmi idem est cum cantu huius ymni, qui sic incipitur: Vexilla regis prodeunt, etc. (37).

ดดร

METRUM ASCLEPIADEUM ADONICUM. — Est quoddam metrum asclepiadeum adonicum compositum ex premissis sumptum a diversis auctoribus, ut de assumptione beate Virginis hoc: O quam glorifica luce corruscans, etc. (38) Constat ex medietate versus exametri in fine suo.

### INCIPIUNT XIX ODE QUE SUNT DIVERSE IN ORATIO.

930

Huiusmodi metra sumuntur ab odis Oratii, que sunt decem et novem, ad quas vel ad membra quarum alia metra reperta reducuntur; qualia sunt hec decem et novem

<sup>903)</sup> qui W. interrompe l'inno saltando all'ultima strofa Oliva pacis, ecc., la quale fa precedere dalla rubrica: ultimus versus. — 908) M. Semel solo. — 911) M. loto renivit. — 914) M. hoc nebili mari. — 918) ad iambicent M. postilla: tituèent. — 929) A. et fine suo.

<sup>(87)</sup> Cfr. DANIBL, op. eit., I, 160; IV, 70.

<sup>(38)</sup> Cfr. Daniel, op. cit., I, 245; IV, 188.

metra (39) que composui ad castigationem cuiusdam formosi iuvenis post lapsum viriliter resurgentis.

Carminibus depelle tuo, Pari, corde venenum,
que canit arte decem Flaccus et arte novem:
cantum proponam primum, gemineque sorores
ordine decantent cetera membra suo.
Metri cognitio canor et predulcis in aure
et Pariden sanans gratia fructus erit.

940

935

METRUM PRIMUM. — ODA DE LAUDE DAVIDIS QUI CITO PENITUIT POST FACTUM.

Metra cano pedibus Asclepi; bis coriambus spondeum sequitur pirrichiusque semel: trocheus et iambus coniunctus erit coriambus, et pes pirrichius est geminata brevis.

945

Carmen te decet hoc, non Veneris canor; cantent celicola cantica celica; Orati, modulis metra canam tuis que fundant Paridi dulcia pocula. Paucis psalterium dic mihi militis, lapsus egregii dic relevamina, dic et iusticiam, dicque fidem Davidis qui miles fuerat rex famulans Deo.

**95**0

Patris parvulus hic pauperis in domo patris pavit oves, cui Samuel dedit precepta Domini, sceptiferum decus; qui clarus cithara psalterio simul, laxat vincula Saul, demonium domat: hostem cum potuit perdere noluit; sceptrum iusticie, milicie rosa, dulcor, spes, pietas, dextera pauperum. Uriam perimit coniuge pro sua, sed se punit in hoc concilians Deo. Lapsus continuo surgit et eruit peccati laqueis edita brachia.

Suspirans, lacrimans, rex veniam petit, culpe servicio subdere se negat;

960

955

<sup>935)</sup> M. fa precedere la rubrica: opus istud componitur ad castigationem. — 956) M. ceptiferum. — 960) M. ceptrum.

<sup>(39)</sup> Inutile rimandare al Keil, Grammatici latini, vol. VI, pp. 160, 174, 266, 278, 294, ecc. Inutile anche ho stimato avvertire gli errori prosodici di Giovanni, il quale, com'ebbe a dire l'Hauréau, n'avait pas appris, en viellissant, à faire de bons vers (cfr. qui, prefaz. n. 17). I diciannove metri diversi in Orazio sono dal di Garlandia enumerati secondo l'ordine nel quale ancora si incontrano nelle edizioni attuali delle odi e degli epodi.

#### I TRATTATI MEDIEVALI DI RITMICA LATINA.

servat iussa decem que statuit Deus; spernit sacra deum, sacra Dei colit. Periurus fieri veridicus timet, custodit reverens septima sabbata, (40) furum, perfidiam, legis amans cavet, mechari metuit candidus et placens. Si quando rubuit sanguine dextera, ipsum penituit nequicie sue; nullos decipiens testis erat malus, vicinique thorum resque cavens suas; purgavit lacrimis singula turpia. Exemplis imitans, surge celer, Paris, illum quem Dominus lumine visitat: actu propositum ne, Pari, compleas: ledit velle malum, peius obest opus.

975

970

980

### DESCRIPTIO URANIE QUE PREEST STELLIS.

Sic hoc Tersicore medicamen ad intima cordis descendit Paridis et prope sanat eum: et levis Uranie procedit, cuius in ore flamma rubet rutilo que solet esse polo. Stellarum fulgor vestem depingit in illa, obnitens tardat quisque planeta polum. Inferior Phebo Phebe meat hic Citherea orbem Stilbontis implicat orbe suo. Ense tonat Mayors, mansueto Iupiter ore ridet, Saturni frigida barba riget. Pingitur hic cur canet hyemps, cur estuat estas, Terra sedet, volitat ignis et unda fluit, Aer vitale spirat; quid ventus et ymber, quid nix, quid grando, quid boreale gelu, eclipsis solis fuerit, quo climate mundi,

quo lune, nec non causa videtur ibi. . Hec est celestis re, nomine; dextera speram 985

990

995

1000

sustinet, ut cursus, tempora, signa notet.

Unum cole Deum, nec iures vana per ipsum sabbata sanctifices et venerare parentes non sis fur, moechus, occisor, testis iniqus Vicinique thorum resque caveto suas.

<sup>979)</sup> M. exemplis mutas. — 984) M. Hic est Tersicore. — 998) M. mundo.

<sup>(40)</sup> Cfr. i dieci comandamenti riassunti in quei sei versi attribuiti a P. Riga: Sperne deos, fugito perjura, sabbata serva, etc...: cfr. HAURÉAU, Not. et Extr., II, 216. Lo stesso HAURÉAU, op. cit., III, 76, riporta questa variante:

Signifer obliques quibus orbibus oscula donet, spectat qua nexus parte colurus eat, tardos maturos occasus spectat et ortus signorum, noctes ponderat atque dies.

Non tamen ad presens ad speram lumina flectit, sed sic celestem predocet illa viam.

1005

METRUM SECUNDUM. — DE DIGNITATIBUS DIVERSIS CLERICORUM.

Aure bibas metrum saphycum, Pari: trocheus ante it.

Spondeusque sequi, dactilus inque petit;

Trocheus hinc duplex, vel trocheus et sibi iunctus

Spondeus, cum sit ultima quantalibet.

Tres versus similes sunt, quartus adonicus, in quo
dactilus exultat, trocheus inde comes.

1010

Concinat letas lira mentis odas, voxque sit lete comes equa menti; hiis opus firmo sociare cantor federe temptet.

1015

Dic Deo factis modulos placentes, lacrimis summo modulare duci; per preces temptes penetrare celum tramite stricto.

1020

Ut viam discant, fugiant scolares deditos carni viciique servos; semper insistant operi venusto, seria querant.

1025

Me iuvat laudes studii levare, fonte nos cuius dea sacra potat, que reservatrix Eliconis aufert nectaris haustum.

1030

Cuius exhausit Nycolaus undam et bibit plene Katherina potum, et salutaris siciebat aque pocula Paulus.

<sup>1002)</sup> M. orbidus, e postilla: «quibus oscula: zodiacus enim osculatur, idest tangit solsticiales estivales et solsticiales hyemales circulos et circulum equinozialem facit, et hoc est quod dicitur: quibus orbibus oscula donat.»—
1003) M. colurus coit e postilla: «colurus a «colon» quod est membrum et «uron» quod est bos, quasi cauda bovis, quia bos in cursu suo erecta cauda describit quoddam semicirculum». Cfr. anche del medesimo Giovanni il Dictionarius in Scheler, op. cit., p. 31 e p. 68. — 1018) M. aggiunge: adonicum metrum. — 1028) M. sopra dea postilla: Pallas.

Non honus fortes rettrahit catervas, lucta sed dulcis revehit quietem, hiis labor ludum sapit et voluntas robur adauget. 1035

Vita florescit speciosa cleri, pulchra si Pallas comitatur illum, et fugit Cipris, fugit et gementis planctus avari.

1040

Non dolo fallax aliena raptat; dives est quando nihil est in archa; poculum dicit fluviale bachum, parvula laudans.

1045

Unus in dignam cathedram levatur, claustrum gratatur reliquus tenere; alter in densis heremita silvis pascitur herbis.

1050

Hic oves pascit dape spiritali, hiis facit vite scaturire fontem, hic studet turbam studii rigare fonte Minerve.

METRUM TERTIUM. - ODA DE CONSTANCIA BEATE KATHERINE.

1055

Tedia ne pariant eadem, gliconius unus Asclepiique sequens ordine versus erit. Primum spondeus coriambus pirrichiusque constituunt; supra cerne quis alter erit.

Huc adverte libens, o Pari, mentem, mundicie verbaque suscipe,

1060

que claudas animo tuo, que fructum pariant dentque tibi cibum.

Sexus debilior, virum prudens induerat virgo, Domino placens,

<sup>1035)</sup> A. Nam honus. — 1036) M. luctu. — 1038) M. auget. — 1040) M. pulcrum Pallas si. — 1048) A. claustra. — 1054) M. fontem.

Costi progenies pia; heu fortes pudeat magnanimos viros!

Hos dum femina preterit et carnis stimulos milicia domat;

vincit suplicii minas, non horret tenebras, vincula, verbera,

1070

scandit clavigeras rotas;
pene nescit honus salvifica fide,

quam dat gignasii labor: et doctrina Dei leves in ethera.

1075

METRUM QUARTUM. — ODA DE FUGA CARMINUM POETICORUM.

Archilochi primum versum nunc accipe; nomen tetrametri primus versus herilis habet; 'trocheus est ter, ei iunctus colophonius; alter, quem pentimemeris iambica reddit, erit; illam constituit cum iambo sillaba bino: trocheus in fine ter sociatur ei.

1080

Lectio celestis placeat tibi, lectio salutis, medela mentis, lux iterque vie.

Picta poetarum fuge carmina que venena fundunt, luxus lutosi polluunt puros.

1085

Morales libros lege, perlege, corde lecta scribe; legas agendo quod facis legendo,

ne culpet factum tua lectio, ne manus loquela, ne scandalizent facta vocis usum,

1090

ne caput humanum prerideat; (?) ater inde piscis, et exercetur risus intuenti.

Hec faciens recipit sua premia; vivit hic misellus minus beatus Tartaro sepultus.

METRUM QUINTUM. — ODA DE VICIIS PRELATORUM.

1095

Tempero nunc aliter citharam, sint ut duo versus Asclepî, cecini quo duce metrum prius; tercius est versus feregracius, advehit illum primo spondeus, dactilus inde comes, spondeus sequitur; quartus gliconius aures imbuit, explicui quo pede metrum prius.

1100

Extra qui rutilat fulgore faminis nec concors opus est vocibus aureis; extra cernitur aurum, cuprum sublatitat tamen.

1105

Albatus paries interius perit, cedit vermiculis, optimus ignibus; flos hic est sine fructu, quem sternit boreas ferus.

Multos hic laqueat morbus episcopos qui cordis penetrat letifer intima; mites sunt foris agni; intus sunt rabidi lupi.

1110

#### METRUM SEXTUM.

Versus Asclepî cano tres, gliconius addit versiculus quarto consona metra loco.

1115

Largi pollicitis munera different, apparent aliqui, sunt nichili tamen; qui gratis capiunt nulla quidem dabunt, duri debita reddere.

1120

Parvi Parisius gignasiis student, magnos quos dominus postea sublevat; prebende redditus aut cathedre vacant et fit magniloquis locus.

<sup>1096)</sup> M. Te impero. — 1109) M. borias. — 1112) M. fores agni. — 1113) M. A. rapidi. — 1115) M. ertus Asclepî. — 1120) M. avverte: gliconius versus. — 1122) M. magnos dominus.

Ascendunt cathedras, suscipiunt honus, descendunt animo, mutat eos honor; ignorant socios antea cognitos, non sunt qui fuerant prius.

1125

METRUM SEPTIMUM. — ODA DE DELECTATIONE PECCANDI.

Plectra sonora movet heroicus integer alter, exameter versus ultimus illa movet.

1130

Curantes alios medici depellere morbum non proprio de corpore possunt;

non sentire volunt, non cernere quod levet egros, delectat sed eos sua febris.

1135

Culparunt alios, sed nunc culpantur ab illis; in dominos est versa sagitta.

Simonis exosus errores errat in iisdem, et reprehendit avarus avaros.

Dampnantesque gulam, gula nexis strangulat illos in laqueis; Venus invenit hostes

1140

illos in verbis, in factis laudat amicos; a paucis devicta gemiscit.

METRUM OCTAVUM. - ODA DE HS QUE SACERDOS AGERE TENETUR.

Nunc coriambus adest et bacchius amphibracusve; hunc brevis et longe constituere due.

Heret in amphibraco brevibus succincta duabus longa, quibus pedibus metra priora meant.

Metrum quod sequitur epitritum cerne secundum ad finem tardo constituisse pede:

bis socium poscit coriambum bacchius ipse amphibracusve suus exigit esse comes.

1150

| I TRATTATI MEDIEVALI DI RITMICA LATINA.                                                 | 71   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Si fueris sacerdos,<br>Tu modum vite videas provideasque vitam;                         |      |
| presbiteri periti;<br>sint bone fame, placidi, colloquio pudico,                        | 1155 |
| sollicitique libris;<br>que legunt promant aliis, verba sequantur acta,                 | ·    |
| ne pudeat doceri.<br>De quibus mussant modico vivere collaborent;                       | 1160 |
| pompa procul recedat;<br>compati discant miseris veste ciboque tecto,                   |      |
| sit mulier Caribdis, castitas portus, precibus templa Dei frequentent.                  |      |
| METRUM NONUM. — ODA DE ARCHYDIACONO.                                                    | 1165 |
| Alcaici primi duo sunt, quo carmine promam;                                             |      |
| est pentimemeris iambicus iste canor. Bis tamen huic iungi vult dactilus: additur autem |      |
| tercius hiis versus in statione sua:                                                    | 1170 |
| iambicus est dimeter ypercatalecticus; inde cerne lagoedicum passibus ire sonum;        | 1170 |
| Dactilus est primus pes eius, post coriambus,                                           |      |
| Bachius his socius amphibracusve subit.                                                 |      |
| Princeps statutus forte diaconus                                                        |      |
| es, ut regendo pectora dirigas;                                                         | 1175 |
| iudex sede plebi timenti,                                                               |      |
| divitis haud precio coactus.                                                            |      |
| Decanus idem despice munera,                                                            |      |
| ne decanus sis agmine sordido.                                                          |      |
| Inter viros probosque canos                                                             | 1180 |
| consilium teneas disertus.                                                              |      |
| Minas relaxa, fulgura comprime,                                                         |      |
| sit ira fracta, verbaque suscipe;                                                       |      |
| audi querelas, pronus esto,                                                             |      |
| cum tibi dives, inops obedit.                                                           | 1185 |
|                                                                                         |      |

METRUM DECIMUM: — ODA DE SUDIACONO.

En metra prorumpunt coriambica, ter coriambus spondeum sequitur, pirrichiusque semel.

Istis inferior si gradus est, sit sacer, ratus,
sit factis radians, sit stabilis christicola fide,
qui sumpsit galeam que prior est milicie decor.
Cultu mundicie mens sit candidior nive,
prudens acolitus fortis opus militis colat,
simplex clericus es, milicie lectus es armiger,
ne sors displiceat quam Dominus prestiterat tibi.
Hii qui despiciunt officium quod Domino placet,
labentur misere, spernit eos spiritus et caro.
Miles degenerans grata movet prelia demoniarii;
arbor floruerat grata, sed viridis marcuit,
igni digna dari quam resecat ruricole manus.

1200

Cantibus Uranie Paridis sic debriat aures
et vário mulcet pectórà motă sono.

Sed iam Caliope properat complere sororum
inceptum; summum vasis adinplet aqua,
immo mero dulci, seu nectare; visibus escas,
auribus et nectar corpore, voce pluit:
callida Caliope testatur nomine vocis
dulcorem, fundens nomine voce favos;
illius in cithara dulcedo musica dulci
voci concordat pollicibusque suis.

ODA DE CONFLICTU CARNIS, MUNDI ET DEMONIS.

Incipiam metrum mea quod germana decora premisit, sumens gracius inde novum.

Mundus, spiritus et caro (41) forti bella movent, tristicia milite.

<sup>1190)</sup> A. non factis. — 1210) M. pollicibus suis. -- 1211) M. aggiungo: metrum decantat Calliope. — A. quod decantavit Calliope.

<sup>(41)</sup> I tre nemici dell'uomo, vituperati in tanti componimenti latini e volgari, hanno dato argomento ad una notissima Prosa d'Adamo da S. Vittore, quella che comincia: Mundus, caro, demonia, Diversa movent prælia; cfr. Haurkau. Notic. et extr., IV, 237.

Incautos oculos foris
mundus blandiciis mitibus allicit;
paret prosiliens caro,
pulsu quam subito precipitat Sathan.
Contra viribus utere
vires; esca Dei sermo dabit facere
vires, belligerans iocus
furtim debilitat, frangit et ocium,
mentis menia diruit
risus, vox cithare, trica, merum, cibus.

1220

1225

METRUM DECIMUM PRIMUM. - ODA QUOD OMNIS SCIENTIA IN SE BONA EST.

Carmen habe fultum, Paris, amphimacro pede primo quo cingit duplex sillaba longa brevem; adde bis huic iambum; versus cathalecticus alter iambus est trimeter, sillaba fraudat eum.

1230

Hinc ego viros probos vocabo scire phisicam, replendo

quidquid hec docet, iubet; scientias in se bonas fatebor.

1235

Sed iuventus insolens libencius nociva scire querit.

Inpero viro seni periculosa frigidos docere.

Nunc puer sedet, docens pares, parum pericior, pusillis

1240

quos docet; nihil timet puer parem sibi statu iocoso.

METRUM DECIMUM SECUNDUM. — ODA DE CAUSIDICIS ET LEGISTIS.

Ionicus ecce minor cui dat solacia, duplex hunc brevis et duplex dat tibi longa pedem. Ionicus est maior ex longa duplice primum, post correpta duplex hunc properare facit. Ionicus ergo minor tibi prodit in ordine versus, legistas feriens causidicosque leves

Geme paucos bene leges dare iuri,
quia miserorum causas reprimendo
meruerunt male dici baratrique
lacrimoso cruciatu sepeliri.
Phaleratus igitur rethor placet uni;
nisi iudex sit honestus, sit et equus,
legicorum timidum cor crepat intus,
sine rixa, sine flamma, sine bello.
Logici vix potuerunt logicari,
tumuerunt sibi vates studiosi;
perit omnis labor illis atque laus,
nec habebunt studio quod meruere.

METRUM DECIMUM TERTIUM. - ODA QUOD ARISMETICI IGNORANT FINEM VITE SUE.

Ut leteris adhuc cantu, dilecte, pudico quem nunc proponam versus herilis erit, alter versus erit pars mutans ultima versus pentametri; cauda rectius ire docet.

1265

Mensurare modum nescit gemetra docendo rebus inesse modum;

nescit arismeticus lucem numerare supremam, qua moriturus erit.

1270

et si prescierit, cur non vivit, quasi mortis presserit hora caput?

Musicus iste melos scit, in dulcedine nescit cantica grata precum.

Hic notat astrorum vires, quem regula vite visque superna latet.

1275

"Sic sapiunt quod desipiunt, concludat ut illis optima Baucis anus.

<sup>1250)</sup> manca in A. — 1254) M. Pholeratus. — 1256) A. tumidum cor. — 1261) A. nec habebant. — 1262) A. omette quod. — 1266) M. tercius ire solet. — 1267) A. geometra. — 1270) A. erat. — 1273) A. melos sitit. — 1277) A. in illis. — 1278) qui si tronca il cod. di Brages.

METRUM DECIMUM QUARTUM. — DE SCIENTIA ECCLESIE.

Si fortasse iuvat te cantus amoris, amorem Christi decantes ecclesieque sue: Versiculos istos audi; trimeter prior, alter iambicus est dimeter subsidiumque tibi. 1280

Licet malis erroribus velit caro frequenter esse subdita,

1285

Deus tamen labentibus refundere lucem sue vult gratie.

Patebat hoc cum summus artifex pater, prolem suam morti dedit,

morti crucis ludibriisque turpibus, quem luce reddit tercia.

1290

Vobis tamen dilectio ligans duos abit fugitque longius;

vivit vorax detractio, premit bonos et clericos et milites.

1295

METRUM DECIMUM QUINTUM. — ODA DE DETRACTORIBUS ET SUPERBIENTIBUS DE SCIENTIA SUA.

Nunc aliter cordas, mutato tempero cantu.

Versiculus trimeter iambicus unus erit,
alter herilis erit versus pars prima, comesque
iambicus est dimeter consociatus ei.

1300

Amor fidelis exulat, fugit fides, descrit et socios, si species recedat premii.

Quandoque premium speratur et tamen premia qui recipit secreta fert obprobria.

<sup>1279)</sup> in A. manca la rubrica. — 1288) A. dimetri. — 1284) M. velud caro. — 1287) M. luce sua. — 1288) A. sumus arofex. — 1289) M. plorem suam. — 1290) M. ludibrisque. — 1293) A. abest fugitque. — 1297) M. tempore cantu, — 1298) A. trimetri. — 1802) A. si pes. — M. premium. — 1304) M. secreta sunt,

Et si careret premio, nichil quidem cerneret in domino dignum reprehendi crimine. 1305

Istud scolasticos sodales polluit: invidet hic alii, magister illi detrahens.

Hic est, asello vilior, leo fremens; invidus est asinus licet leonem iactitet.

1310

Doctrina vilet pauperis, sed divitis Pallada sermo sapit; dives ministrat dicia.

#### METRUM DECIMUM SEXTUM. - ODA DE INFAMIA LUXURIE.

Paulum mutabo cordas: heroicus unus, alter erit dimeter dimidiusque labans.

1315

Cerne quis expectat pollutos Cipride finis: primo dolor fit pectoris, corporis inde labor;

est Venus infamis et in hostes mutat amicos, exaurit archam funditus, fetet ut hircus olens,

inflammat rixas, condensat prelia, fraudes novat, novatis luditur, crimine lusa suo.

1320

Hos reddit fures, illos suspendit ac istos detruncat, illos strangulat, flumine mergit eos;

in baratri puteo tandem submergit amicos, fetus sueque carie quos amat odit amans.

1325

Talia militibus dat premia, talia speret carnis sititor quem premit mundus, agitque Sathan.

METRUM DECIMUM SEPTIMUM. - ODA DE SYMONYACIS.

Lene tibi carmen variat lira. Versus herilis tardus hic est, dimeter cursitat ille cito.

1330

Clericus esse putat sapientior omnibus illis quos ars ei non copulat;

<sup>1810) —</sup> M. hic leonem. — 1814) A. cordes hoicus unus. —1816) M. fines. — 1818) A. amicas. — 1819) in M. manca funditus. — 1821) N. crimine sua suo. — 1824) A. omette amicos. — 1825) A. fortis sueque. — 1827) M. agerque Sathan. — 1829) A. narrat lira. — 1832) M. omette ars.

Sed quandoque tamen causa priorem monstrat in actu hunc ut capre derideant.

Clericus et solum se clamat esse facetum; facecie sed derogat.

1335

Conculcans vicium te dicas esse facetum, urbanus esto moribus,

Simonis expellas vicium, cuius ruditate offenditur rex ethereus.

1340

Huic vicio nullum splendorem spiritus affert, quo spiritus dos venditur.

METRUM DECIMUM OCTAVUM. — ODA DE FANTASTICA DECEPTIONE MULIERUM.

Muto tibi cantum, vitam mutare memento in melius; primus versus herilis erit; ut sis fortis herus heroica canto; sed ille iambicus est trimeter federa firma tenens.

1345

Quosdam Tyresie vel Manto carmina vana stulte iuvant, qui poculum mortis trahunt;

Hii fallunt alios, sed fallit eos sua norma; doctrina vana decipit duces suos.

1350

Demonis illectos laqueis Christi ferit ensis, illos suus rex suscipit vorans suos.

Decipiens aliquis mulieres demonis arte, deceptus est dans colla retibus suis.

1355

Eterno regno prefertur femina, cuius in ore nectar creditur, quo fel fluit,

que corpus mentemque necat mulier speciosa, formosa queque destruit libidine.

<sup>1334)</sup> M. ut capte. — 1336) M. facessere sed. — 1340) A. rex etheris. — 1344) M. vita. — 1346) A. canta sed illis. — 1348) A. Mantos. — 1349) A. poculum moras. — 1352) M. fert ensis. — 1358) M. quod corpus... mulier specio.

# METRUM DECIMUM NONUM — ODA DE EO QUOD CLERICI ULTIMO DEBEANT IRE AD THEOLOGIAM.

1360

Unus adhuc cantus conformi voce resultat; se pede fert trimetri iambicus iste tibi.

Spes premii divina sit scientia; artes pedissece caput subdunt ei, noctesque diesque militant honoribus, summe scientie nitore fulgurant.

Nam si qua nigra gesserunt, lavit dea, fide beata sanguinisque purpura quo crux rubebat, sustinens qui sustinet celum fretum terreque pondus infimum, qua semita tendant docet pedissequas a qua recedens deviat per aspera.

Ergo, Paris, dee vigore milites, ut sit tibi vite corona prestita.

1370

1365

1375

Pirrichius est constans ex duabus brevibus, temporibus duobus ut fugu. Spondeus est constans ex duabus longis et quatuor temporum ut estas. Trocheus est constans ex longa et brevi et trium temporum ut meta. Iambus est constans ex brevi et longa et trium temporum ut parens. Tribracus est pes constans ex tribus brevibus et trium temporum ut macula.

1380

Molossus est pes constans ex tribus longis et temporum sex ut micenas.

Anapestus est pes constans ex duabus brevibus et longa et quatuor temporum ut dominus.

Dactilus est pes constans ex longa et duabus brevibus et quatuor temporum ut menalus.

1385

Amphibracus est pes constans ex brevi et longa et brevi et quatuor temporum ut arator.

Amphinicrus est pes constans ex longa et brevi et longa et quinque temporum ut insula.

Bacchius est pes constans ex brevi et duabus longis et quinque temporum ut 1390 achates.

Antibacchius est pes constans ex duabus longis et brevi et quinque temporum ut natura.

<sup>1861)</sup> M. ad thelogiam. — 1863) M. aveva scritto se sepe; poi corresse se pede. — 1864) M. ses. — 1868) A. gesserint. — 1869) M. sanguisque. — 1872) M. pedissecas. — 1873) A. a qua redens. — 1875) A. corona pristita. Qui finisce A. con l'explicit: "In nomine Dei amen; explicit are prosaica versificatoria, rithmica, metrica. Amen. — 1866) cod. quinque temporum.

Proceleus maticus est pes constans ex quatuor temporibus et brevibus ut avicula.

Dispondeus est pes constans ex quatuor longis et octo temporibus ut oratores.

1395

Diambus est pes constans ex brevi et longa et brevi et longa et sex temporibus ut propinquitas.

Ditrocheus est pes constans ex longa et brevi et longa et brevi et sex temporum ut cathelina.

Antipestus est pes constans ex brevi et longis duabus et brevi et sex temporum ut 1400 reservare.

Coriambus est pes constans ex longa et duabus brevibus et longa et sex temporum ut armipotens.

Ionicus maior est pes constans ex duabus longis et duabus brevibus ut diomedes.

Ionicus minor est constans ex duabus brevibus et duabus longis et sex temporum 1405 ut iunionius.

Peon primus est pes constans ex una longa et tribus brevibus et quinque temporum ut legitimus.

Epitritus primus est pes constans ex una brevi et tribus longis et septem temporum ut sacerdotes.

Peon secundus est pes constans ex una brevi et secunda longa et duabus brevibus et quinque temporum ut colonia.

Epitritus secundus est pes constans ex prima longa et secunda brevi et duabus longis et septem temporum ut conditores.

Peon tercius est pes constans ex duabus brevibus et una longa et brevi et quinque 1415 temporum ut maneamus.

Epitritus tercius est pes constans ex duabus longis et una brevi et una longa et septem temporum ut ludibriis.

Peon quartus est pes constans ex tribus brevibus et una longa ut celevitas.

Epitritus quartus est pes constans ex tribus longis et quarta brevi ut exultare.

1420

Ritmus monomicus.

Dispondeus.

Trispondeus.

Tetraspondeus bimembris.

- trimembris.
  - UI 18.
- " quadrimembris.

Rithmus iambicus bimembris.

- trimembris.
- quadrimembris.

Dispondeus bimembris cum iambica differentia.

1430

1425

- . trimembris
- quadrimembris "
- " antecedens, iambica differentia in secundo.

Iambica differentia antecedens dispondaica differentia in secundo.

<sup>1405)</sup> cod. ex duabus longis et duabus brevibus. — 1421) nel cod. è in rosso, con questa nota pure in rosso: tres primi nisi sunt (i) trimembris vel quadrimembris, sine differentia possunt tantum (o tamen?) fieri.

| r risbougens  | bimembris cum is                                                                | mbica differ          | rentia in         | tertio.                 | 1435         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 77            | trimembris "                                                                    | n 1                   | 7 77              | quarto.                 |              |
| 77            | quadrimembris "                                                                 | n 1                   | , ,               | dyapente.               |              |
| n             | antecedens, iambica diffe                                                       | erentia subsc         | quens.            |                         |              |
| Iambica diffe | rentia antecedens trispon                                                       | daica differe         | entia sub         | sequens.                |              |
| Tetraspondai  | cus bimembris cum                                                               | iambica diffe         | e <b>re</b> ntia. |                         | 144          |
| n             | trimembris "                                                                    | ,                     | T                 |                         |              |
| ,             | quadrimembris "                                                                 | 2                     |                   |                         |              |
| n             | antecedens iambica d                                                            | lifferentia su        | ib <b>se</b> quen | 3.                      |              |
| Iambica diffe | rentia antecedens, tetras                                                       | ondaica sub           | eequens.          |                         |              |
| Rithmus iam   | bicus bimembris cun                                                             | spondaica             | different         | ia in tertio.           | 144          |
| 7             | " trimembris "                                                                  | n                     | 7                 | " quarto.               |              |
| n             | , quadrimembris ,                                                               | 27                    | ,                 | " dyapente              |              |
| n             | " antecedens, sponda                                                            | ic <b>us subse</b> qu | ens.              |                         |              |
| Spondaicus a  | ntecedens, iambicus subs                                                        | equens.               |                   |                         |              |
| Iambicus de   | easillabus qualis est ille                                                      | rithmus (42)          | •                 |                         | 1450         |
| Dispondaicu   |                                                                                 | nsonancia sp          | ondaica           | que facit differ        | entiam.      |
| n             | trimembris ,                                                                    | <del>7.</del>         | 77                | 7 7.                    | ,            |
| 77            | quadrimembris "                                                                 | n                     | 70                |                         |              |
| n             | antecedens, consonancia                                                         | spondaica s           | ubseque           | 18.                     |              |
| Trispondaicu  | s bimembris cum co                                                              | nsonancia sp          | ondaica           |                         | 1455         |
| n             | trimembris "                                                                    | <b>3</b>              | 17                |                         |              |
| n             | quadrimembris "                                                                 | 27                    | 77                |                         |              |
| n             | antecedens, consonancia                                                         | spondaica             | subseque          | ens.                    |              |
| Tetraspondai  | eus bimembris cum c                                                             | consonancia           | spondaio          | ฆ.                      |              |
| ກ             | trimembris "                                                                    | 17                    | n                 |                         | 1460         |
| n             | q <b>uadrimembris</b> "                                                         | 77                    | 7                 |                         |              |
| 77            | antecedens, consonan                                                            | cia spondaic          | a subseq          | uens.                   |              |
|               | 1 ' ' 1' 1'                                                                     | Pamamata amba         |                   | facit dues succ         | ica Amadasim |
| Dithama Anima |                                                                                 | erentia anns          | <i>wonente</i>    | TACIT QUAS SDEC         | ies treuecim |
|               | ondaicus cum iambica difl                                                       |                       | cquonto           | and and spec            |              |
| barum. Sic e  | ondaicus cum iambica din<br>unt quadraginta quatuor<br>sit laus et gloria Chris | 1                     | equoneo           | 2001 2405 2 <b>P</b> 00 |              |

1447) cod. in quinto vel dyapente.

<sup>(42)</sup> Allude al ritmo Diri patris infausta pignora; cfr. qui, riga 494.

5

10

15

# Vİ.

#### IL LIBRO IV DEL LABORINTUS.

[Cod. lat. 18570 della Bibl. Naz. di Parigi, fo. 20°-21° (1) (N.); cod. lat. 5683 di Monaco, fo. 171°-181° (M.); Leyser, Historia poetarum et poematum m. aevi, Halle, 1721, pp. 844-854 (segno L. l'edizione del Leyser e ms. II, ms. III le varianti che con queste stesse sigle il Leyser riporta da altri due codd.; tutti e tre questi mss. sono della Bibl. di Helmstadt); Thurot, Document relatif à l'histoire de la poésie latine au m. âge in Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, nouvelle série, tom. VI, p. 264 e sgg., Paris, 1870 (Th.); cfr. qui, prefazione, n. 14].

TRACTATUS QUARTUS ET ULTIMUS TOTIUS: DE ARTE RYTHMICA.

Sarcina doctoris qualis sit, que sit habena percurri calamo fragili: calamus subit ecce alter, cuius erit non magna dieta docendi. Sollicitor non sit ignota peritia, cuius clauditur in numero vis tota, quod indicat eius nominis indicium; numerum nos dicimus illud quod Greci rythmon. Trahit hinc ars rythmica nomen et sunt qui numerant tria: membrum, syllaba, finis. Consimilis mellita cuius vox mel fluit auri (?), est rythmus varius; simplex est unus, et alter compositus: simplex, cuius non sunt variate partes, sed similes; e contra non habet equas compositus, sed dissimiles. Modulatio rythmi simplicis est varia, que tali luce resplendet. Exemplo videant oculi quod dicitur auri.

1) Così intitola ms. II. — 2) Ms. III qualis fit. — 6) glosso N quia vis ipsius rigmi clauditur in numero, oportet quod clausule certis numeris numerentur, quia sicut metrum mutatur per pedes, sic rigmus per clausulas. — 9) glosso N. Sunt tria que ad rigmum requiruntur: membrorum distinctio, sillabarum numeratio, et finalis terminatio. Unde rigmus sic describitur: Rigmus est sermo audibilis iocunditatem auribus inserens, membrorum distinctione, sillabarum numeratione et finali concordantia procedens. — 10) Ms. III mellica consimilis. — 11) glosso N. Hic dividit ipsum rignum, et dividit in duo: primo dividit in simplicem et compositum; secundo prosequitur de eis dando exempla... O Magister, tu debes scire quod duplex est rigmus: quidam est simplex, quidam compositus. Unde simplex rithmus est ille qui constat ex partibus similiter desinentibus inter quas non intersit dictio diversam habens terminationem secundum quod actor declarat. Sed compositus est quando in ipso rigmo inter fines similiter desinentes interseritur terminatio alia ut patet clare in exemplis auctoris. — 16) Ms. III diximus auri.

<sup>(1)</sup> Nelle varianti riporto in carattere stampatello e senza indicazione alcuna i nomi e le definizioni che delle singole specie di ritmi danno le glosse di questo codice.

† Fac, Maria, cecis via,

maris stella, Dei cella,

20

me vitare et calcare

mundi fenum malo plenum.

† Sordibus immundus, non est mundus mundus;

25

eius in sentina gravis est ruina.

Quamvis sit in hora florens sine mora,

30

mundi res arescit et cito decrescit.

† Hic mundus est sophista; quod promittit in ista

via vite non solvit; ad alios devolvit

35

quesitum in labore, possessum in timore.

<sup>17)</sup> ISTE RITMUS EST DISPONDAICUS ET BIMEMBRIS. Tutto quello che precede manca naturalmente nel cod. lat. 5683 di Monaco, che a fo. 181<sup>b</sup> comincia: Sequitur de arte Rithmica: [Ritmus] est vocum modulata proportio sine ratione metrica sed numero sillabarum ad iudicium aurum examinata, ut sunt carmina vulgarium poetarum; et quidem rithmus per se sine metro esse potest, metrum vero sine rithmo esse non potest ... Rithmus dispondaicus bimembris quatuor sillabarum: fac Maria | cecis via... Come si vede il cod. di Monaco oltre alla natura giambica e spondaica ed oltre al numero dei membri, dà anche il numero delle sillabe, e questo per tutti i ritmi, ciò che non fa il glossatore di N. da cui tolgo le definizioni dei vari ritmi. — 23) L. mundi cenum. — 25) Est trispondaicus et trimembris (va letto: bimembris.) — 26) L. mundus non est mundus — 33) Spondaicus septem sillabarum et bimembris.

| TT | MEDIEVALI DI RITMICA LATINA.                                                                              | 83 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | In vestitu deaurato que assistis regi nato,                                                               | 40 |
|    | virgo, mater speciosa,<br>mundi plaga procellosa;                                                         |    |
| †  | Florens rosa sine spina,<br>dulcis egro medicina,<br>culpe veniam propina:                                | 45 |
|    | medicinam eger quero,<br>si me sanas sanus ero,<br>de te, rosa, non despero.                              |    |
| †  | Mundi salus et regina, aurem tuam huc inclina; a tale me serpentina purga, mundum fac, festina.           | 50 |
|    | Celi decus et lucerna,<br>tronus regis, lux superna,<br>angelorum laus eterna,<br>in hoc solo me guberna. | ŏ5 |
| †  | Ave, vena venie, fons misericordie,                                                                       |    |
|    | castitatis lilium,<br>trinitatis solium.                                                                  | 60 |
| †  | Ave, mater regia,                                                                                         |    |

virgo, paris nescia.

Salus in exilio, mitis consolatio, me commenda filio.

<sup>89)</sup> Tetraspondaicus et bimembris. - 40) N. cui assistis. - Ms. III regis nate. - 43) Tetraspondaicus et tri-MEMBRIS. - 46) L. ego quero. - 47) L. salvus ero. - 49) Tetraspondaicus et quadrimembris. - 51) L. a labe; Me. III a tabe. — 57) Iambicus septem sillabarum et bimembris. — 61) Iambicus septem sillabarum et trimembris.

\* Li z. ver, vreimm. ines: inner, innerum. II. SECTION ACCOUNTS SET DETE SOMETHING il penetce actua JEX UDE ING. ELLIPSITE ner empair partir BINE COM DES VINCES. \* Christia. reference semi--; per erlija bil popili. MEDICAL TRACTAL TRACTAL some perces divide \* Que illeir mortis poorlis Cirispus in grave, singula 3 suit nisere lieule: und factum est lividius. biminis eessit servitus. the resident sublines. \* Pari Christum operalit: Liesem vich ur debah: sub carnis veste lamin. in luciu qui prevaluit: arcem regens etheream assumice carmis trainam. **;0**) eruore vexit ruleam ad regiam sideream. † In cela Christo seiente.

95

voluptatis de torrente potavit Iohannes mente:

G. Iano. E septem exclusive a et utaleure cleir. — D. Teterlameious et einemeeix — D. Teterlameious et temembelo. — L. Q. (1 600. — 82 Mo. III an const un do. — S. Teterlameious qualemeerex — 80 Ma. III and upoit opraid. — U. Ma. III ducit rodu. — R. Teterlemydaicus transformatus et temembeix — M. 100 poita abenigio di quarta opoite di rima.

mente Iohannes potavit, et ei dum exulavit celum Deus revelavit:

revelavit Deus celum; iste novit carnis velum quod non sentit hostis telum.

100

Simplicium species concordi lege marites, compositas generas quali modulamine turbas:

† Crucis triumphale lignum a cunctis fidelibus predicetur laude dignum in terrarum finibus:

105

† lignum admirabile et mire virtutis, cui non est simile: arbor est salutis.

110

† Hec est clavis maxima, per quam rex celorum fregit vectes ferreos, portas inferorum;

115

per quam plene corruit vis demoniorum; victus hostis perdidit predam spoliorum.

120

Hec est clavis regia, per quam reseratur paradisi ianua, ultra ne claudatur;

125

quam nullus ingreditur nisi qui probatur esse crucis servulus; hic ultro vocatur.

<sup>100)</sup> L. vovit. — 101) Ms. III quod non sensit. — 104) Iste bithmus est compositus ex primo et tertio versibus tetraspondaicis consonantibus, et secundo et quarto iambicis septem sillabarum et consonantibus. — 108) Compositus ex primo et tertio versibus iambicis septem sillabarum consonantibus, et secundo et quarto tetraspondaicis consonantibus. — 112) Rithmus compositus ex iambico septem sillabarum precedente sine consonantia et tetraspondaico sequente cum trimembri consonantia. — 114) L. ferreas . portas miserorum. — 116) L. plene domuit. — 126) L. crucis esse servulus.

† Arbor nota, sancta tota, nostra tergens scelera;

130

gradus celi, spes fideli, queque pellis aspera!

† Vexillum victoris, scala peccatoris crux est et redemptio:

135

munimen et scutum contra hostes tutum suo beneficio.

† Crux, columna preelecta in deserto, que erecta divino fulcimine,

140

morsus sanat serpentinos, cultus prebet et divinos suo medicamine.

145

† Crux est salus populorum, reparatrix seculorum, finis mortis et dolorum; reprimit demonia.

150

Talentum mundi portavit, viam vite demonstravit, caput hostis conculcavit, cessavit iniuria.

155

† Ligni crucis consecrator, terre, maris, celi sator, vere legis verus lator, miserorum miserator, pater almi luminis,

<sup>129)</sup> RITHIUS DISPONDAICUS HARENS DIFFERENTIAN IAMBICAN SEPTEM SILLABARUM IN TERTIA LINEA. — 134) TREPON-CARCUS SINCE IN TERTIA LINEA IAMBICUS SEPTEM SILLABARUM. — In II. questo rithio viene dopo il seguente. — 140 Tetraspondaicus et in tertia iambicus de septem sillabis. — 144 L. cultus prestat. — 146) Tetraspondaicus principalis harens differentiam iambicam in quarta linea septem sillabarum. — 154) Tetraspondaicus quadrimenteis since et iambicus sive habens differentiam iambicam in quinta linea.

tibi laudes damus vite; utinam demus perite! da post cursum huius vite, ut simus Israelite servi tui numinis.

160

† Mundi huius debilia qui elegit, ut fortia omnia sic confundat,

165

Petrum, intentum retibus, vocat de maris fluctibus; hic suas res pessumdat.

† Celesti tracti gratia Petrus, Andrea retia

170

derelinquunt et maria ac dominum secuntur:

redemptoris discipuli et piscatores populi, iudices huius seculi statim efficiuntur.

175

† Multis fulget miraculis Petrus suis vibraculis per plateas in lectulis positis et hiis singulis largitur sanitatem.

180

Messie invocatio,
Tabite suscitatio,
hec fidei probatio,
nobis in Dei filio
prestet securitatem.

<sup>160)</sup> L. demus vite. Ms. III, damus laudem rite. — 164) Tetralambicus habens in tertia linea differentiam spondaicam. — L. Huius mundi debilia | qui elegit ut fortia | omnia sic confundunt. — 168) L. de maris vocat. — 170, Tetralambicus trimembris cum spondaica differentia in quarta linea. — 175) L. ac piscatores. — 178) Tetralambicus quadrimembris habens in quinta linea spondaicam differentiam. — L. multis viget. — 185) Ms. III fidei predicatio.

† Persecutor veritatis nominis Saulus insani, lupi more,

190

vocis terretur clamore:
" persequi me manu, ore,
bonum reris? "

" Durum est; nec potens eris contra stimulum, si queris calcitrare."

195

Confortatus predicare
Paulus cepit affirmare:

"hic est Christus.,

† Laurentius laureatus, bonum opus operatus est; in fide claruit: tyranno prevaluit.

Assus clamavit de prunis: versa, manduca quid punis, nam opes ecclesie date sunt inopie.

205

200

† Nicholae, flos pastorum, tuis precibus salvemur et a peste liberemur, cum sis gemma confessorum.

210

† In valle miserie . patimur concives (2)
prime matris vitio . cum calore nives.

Hostis verbo credidit: . comedas et vives!
intolerabilius nihil est quam femina dives (3).

<sup>188)</sup> Tetraspondaicus bimembris dipperentiam habens dispondaicam in tertia linea cum consonantia sequente immediate. — 189) L. Persecutor christiani ... numinis salus insani. Avverte il Th. che forse va letto Saül con l'accento sull'ultima, come in ebraico. — 192) L. prosequi me. — 194) L. non potens. — 195) L. si sequeris. — 200) Tetraspondaicus bimembris simul et iambicus septem sillabarum bimembris. — 202) L. et in fide floruit. — 205) L. manduca que. — 208) Tetraspondaicus orbiculatus in membrorum consonantiis et dicitur « rithmus orbicularis. » — 212) Secuntur rithmi quibus apponuntur consonantes autorum versus.

<sup>(2)</sup> Parte di questo ritmo del Laborintus fu dal Wattenbach pubblicata senza indicarne l'autore in Anzeiger, XVII, 36 dal cod. Vindob. 883 (comincia: In mundo degentium e continua per tre strofe.)

<sup>(3)</sup> GIOVENALE, VI, 460.

Ade culpe sarcina. crevit in immensum; a quiete cecidit. laborem in densum, uxoris consilio. dum dedit assensum:

prodiga non sentit pereuntem femina censum (4).

In mundo degentium. multi sunt errores, multiplex afflictio. et corrupti mores, matrum parientium. varii dolores:

nutrices tolerant fortuna urgente labores (5).

220

Proniores hominum . sunt ad mala mentes quas divellunt undique . peccatorum sentes, carnis petulantia . quos facit amentes; sentit adhuc proles, quod commisere parentes (6).

225

Indulgentes plurimi. cibo delicato, toto nisu serviunt. ventri dilatato; vivunt sine regula. ut pecus in prato; est quibus in solo vivendi causa palato (7).

230

Terrarum possessio . sacci magnitudo quibus visa fuerit . magna celsitudo, rerum figunt copiam . de fortune ludo, non missura cutem nisi plena cruoris hirudo (8).

235

Sunt qui de miseriis . et fortunis imis aliorum gaudeant . sed tristantur nimis si vicinis faveat . fortuna sublimis: invidus alterius rebus macrescit opimis (9).

Seviunt in subditos . audi dicta mira!
qui presunt tyrannide . opprimunt et ira
non exemplo preeunt . sed vita delira:
seditione, dolis, scelere atque libidine et ira (10).

240

219) L. sentit percertere. Mss. III sentit parentum. — 223) L. vigente labore. — 231) L. cura palato. — 234) Ms. III sugunt copiam. — 239) L. marcescit opimis. — 241) Ms. III opprimunt dira. •

<sup>(4)</sup> GIOVENALE, VI, 362.

<sup>(5)</sup> GIOVENALE, VI, 592.

<sup>(6)</sup> TEODULO, Ecloga, 44.

<sup>(7)</sup> GIOVENALE, XI, 11, il verso veramente è: et quibus in solo vivendi causa palato est.

<sup>(8)</sup> ORAZIO, Art. poet., 476.

<sup>(9)</sup> ORAZIO, Ep. I, II, 57.

<sup>(10)</sup> ORAZIO, Ep., I, II, 15.

A coelesti lumine · vitam homo nactus, in Dei servitio · dirigat ut actus famulari domino · differt piger factus : Languida segnities hodiernos crastinat actus (11).

Aspirante Deo tenet optatum mea portum anchora. Sit virtus Patri, sit gloria Nato, Spirituique decus, qui non idem et idem sunt. Triplex alteritas, simplex essentia, trino est unique Deo, cui mundi machina paret. Lector condoleas Eberhardi carminis ullam si cariem videas, vigilet correctio lime, dormiat invidie detractio, nemo beatus ex omni parte; mala sunt vicina petendis. De quo fine benedictus sit Trinus et Unus (12).

245

250

255

250) Ms. qui non diversi, sed... — 256) L. sunt vitiata. — 257) manca in Ms. III e in N. Questo ha l'explicit già riportato in parte dal Thurot: Nota. Explicit labor meus quem scripsit Jo. de Herent presbiter et eum perfecit anno Domini Mº CCCº XLIXº, sabbato post Ascensionem Domini. Oratis pro ipso si mortuus sit.

<sup>(11)</sup> Non saprei indicarne l'autore; le glosse N. annotano: commune proverbium.

<sup>(12)</sup> Nota il Thurot (p. 265, op. c.): on lit... dans le manuscrit 18570, à la suite du poème (fo. 21°) et en tête des exemples de rithmus simplex et de rithmus compositus par les quels Eberard termine, des definitions écrites d'une autre main que le reste, qui supposent la reconnaissance du rôle joué par l'accentuation. Non c'è nulla di veramente notevole e di nuovo; eccole: Musicarum quedam mundana, que in proportione principalium mundi partium, scilicet sperarum celestium ad invicem et celorum et qualitatum, quantitatum et magnitudinum etc. consistit. — Alia dicitur humana musica, que in debita humanorum consistit proportione. — Alia est musica non sic naturalis, sed instrumentalis, que est concordia vel proportio instrumentaliter adinventa seu artificialiter tradita. Instrumentalis seu artificialis musica dividitur in melicam, metricam et rithmicam. Hec ergo tam metrica quam rithmica est quedam musica. Rithmus est consona dictionum ordinatio certum numerum sillabarum et distinctionum servans. Rithmorum alius simplex, alius compositus. Simplicium alius spondaycus, alius iambicus, alius et cetera. Item spondaicorum alius dispondaicus, alius trispondaicus, alius tetraspondaicus et cetera. Et sic de aliis.

5

10

15

30

## VII.

#### BREVE "ARTE, DI MONACO.

[Cod. lat. 9684 della Bibl. di Monaco, fo. 88<sup>b</sup> - fo. 91<sup>a</sup>].

... explicit summa dictaminis; incipiunt quidam versus de rithmico dictamine.

Philosophia suos inter nutrivit alumpnos Pithagoram, cuius vita beata fuit; quo duce, principium tenuit celeberrima cunctis Musica de septem nec numeranda minor, cuius ab indicio repererunt multa moderni grata iocunda satis atque probanda nimis. Ergo, cum triplex dictamen constituissent, ad cantus rithmos constituere rudes; sitque licet versus cum prosa cantibus aptus, rithmicus ordo tamen gratior esse solet. Nam, species cantus rithmis adiuncta decori, hic sonus est melior quo duo pulcra micant. Ut non ergo rudis lector per devia currat, amodo de rithmis dogmata certa dabo: hinc brevitas, ratio facilisque pericia, per se quilibet ut valeat dogmata ferre sibi.

INCIPIT RITHMUS: De rithmico dictamine breviter scire volentibus videndum est quid sit rithmus et unde dicatur et quot sint species sive diversitates rithmorum. Cum autem difficile sit moneri quod discretionis bono zelo doctrinaliter fieri usitatur, nos descriptionem 20 rithmi pristinam non monemus, sed ei quoad bonitatem rithmi quoddam addimus in hunc modum:

QUID SIT RITHMUS: Rithmus est dictamen certa lege producendi vel corripiendi quasdam sillabas compactum. Supple: per pausationes et consonantias sub equali predictarum numero sillabarum distributum. In rithmo enim quolibet productio vel correptio in cuiuslibet pausationis penultima observatur, ut patet in ymnis; in bono autem et laudabili rithmo in eisdem vel in antipenultimis consonantia observatur, ut patet in carminibus magistrorum; utrovisque tamen attenditur pausationum equalis numerus sillabarum. Est autem, pausatio fons consonantie, velut requies secundum speciem proferendi. Consonantia vero est equalis convenentia in fine dictionum secundum finalem litterarum.

<sup>10)</sup> cod. sieque licet. - 13) cod. pulchra mittant. - 20) cod. moveri. - 21) cod. non movemus.

UNDE DICATUR RITHMUS: Rithmus dicitur a greco rithmos quod latine sonat "numerus, inde rithmus quasi numerus, id est plenus numero; non enim sillabe tantum in rithmo sed et pausationes et consonantie artificialiter numerantur, ut patebit postmodum in exemplis.

Rithmi triplex diversitas multas rithmorum species constituens invenitur. Prima est 35 in pausationibus sive distinctionibus, secunda est in consonantiis sive concinnantiis; tertia est in equali numero predictarum sillabarum.

Nota igitur quod omnis rithmus ex duabus ad minus et ex quinque ad maius pausationibus constare debet, nisi forsan in signum quis eminentis magistri vel ingenii in rithmo valde laudabili pluribus velit uti; que tamen supra medietatem prefati nulla tenus 40 se pretendunt. Nota etiam quod quelibet pausatio ad minus ex quatuor sillabis et ad maius ex quatuor in se quadratis ductis cum unius sillabe additione constat, nisi forsan quis propter dictas causas etiam similiter plures ponat. Nota etiam quod quando rithmus aliquis multas habet pausationes, paucas sillabas pausationes habebunt. Nota etiam quod in pausationis penultima sillaba, sillabarum productio vel correptio, non metrica sed prosaica, 45 debent observari, et quod a penultima vocali usque ad finem in pausationibus debet consonantia observari, ut patebit postmodum in exemplis.

DE DIVISIONE RITHMI: Rithmorum consonantium quidam sunt monotongi, quidam ditongi, quidam tritongi. Monotongi sunt qui per omnes pausationes suas tantum unam consonantiam habent et illi tantum uno modo disponuntur:

O Virgo gemma virginum, clemens adiutrix hominum, que sine labe criminum portasti lumen luminum, oda sit tibi carminum.

55

50

Diptongi sunt qui per suas pausationes duas habent consonantias et illi multipliciter possunt disponi. Si enim rithmus tres pausationes habuerit, tum unus modus invenitur, scilicet ut due prime consonent, tertia alium sonum retinente, ut si dicam

O Virgo sacratissima, inter omnes castissima, fave meo proposito.

60

Si autem rithmus quatuor habeat pausationes, tunc tres modi reperiuntur: primus est si due prime consonent et similiter due extreme, ut si dicam:

Mater misericordie, clemens mee miserie, te oro ut subvenias et a peccatis eripias.

Secundus est si tres prime consonent ultima dissonante, ut si dicam:

Mater et vas munditie, tu torporem desidie et culpam negligentie aufer a tuo subdito.

70

Tercius est si prima tercie, secunda quarte consonet, ut si dicam:

Mater summi auxilii, hoc opus ut perficiam in laudem tui filii da mihi ut proficiam.

75

Si vero rithmus quinque pausationes habet, tunc quinque modi reperiuntur. Primus est si due prime aut tres ultime consonent, ut si dicam:

Si mens foret placabilis [Vultus non est notabilis]; nam figura exterior est verior que sit virtus interior.

80

Secundus est si tres prime ac due ultime consonent, ut si dicam:

85

Si mens est cuiquam stabilis, vultus non est notabilis; nam forma variabilis fit ab interioribus; sic notum est doctoribus.

90

Tercius est si prime quatuor consonent ultima dissonante, ut si dicam:

[Si] mens est in tristicia, informantur malicia vultus et membra omnia; generantur suspiria, ecce quam turpis feditas.

95

Quartus est si prima tercie ac secunda quarte et ultime consonent, ut si dicerem:

Si mens formam induceret ut multi probant phisici, cur quis dogma susciperet quod docent nos gramatici cum corpus curent medici?

<sup>100)</sup> cod. susciperent.

Quintus est si prima tercie ac ultime, secunda quarte consonet; ut si dicam:

Si mens datur divinitus corpus terre materia, ut terram trahat spiritus est inter probabilia sed non necesse penitus.

105

Tritongi vero sunt qui tres sonos diversos habent et sunt tantum in rithmo quinque pausationes habente, et etiam duobus modis tantum disponuntur. Primus est si due priores 110 et due posteriores inter se consonent, ultima ab omnibus aliis dissonante, ut si dicam:

Si res plus quam scientia facta valet ad omnia, primo debemus querere pro quid possimus capere nobis aptatum commodum.

115

Secundus est si prima tercie et secunda quarte consonent, ultima ab omnibus ut prius dissonante, ut si dicam:

Si res est in aliquibus tanti quanti prudentia, locetur cum utilibus ac sine preminentia; sacre non res dant synodum.

120

Nota, quando ultima pausatio dissonat a prioribus, talis rithmus est caudatus:

Et istorum caudatorum quidam sunt continentes, ut quando cauda precedentis 125

rithmi caude consonat sequentis, ut patuit in prioribus exemplis: quidam vero dissonantes, ut quando caude rithmorum fiunt ad invicem dissonantes ut patet in eisdem exemplis, si loco ultime caude ponatur: est re scire nobilius.

Nota quod nulla cauda debet continere plures sillabas quam octo, et quod rithmus monotongus numquam plures habet pausationes quam quatuor secundum plures doctores 130 servatis oppinionibus nescio qualiter potius quam communibus veraciter innitentes.

Hec de rithmis non usurpatione magisterii sed ex officii debito et articulo necessitatis ad eruditionem scolarium rudium dicta sunt; exemplum divine providentie nostris laboribus pretendentes, que prima misericors ydeas rerum nobilium materiebus abilibus univit, innuens quod paradigma scientie magistralis non oportet veris discipulis ocultari, presertim eum servus ille fuerit vilis et negligens reputatus qui multiplicandam domini sui pecuniam abscondit in terram.

Explicit regula de rithmis: Incipiunt notule.

<sup>103)</sup> cod. ac ultima. — 115) cod. cappere. — 123) cod. res dat. — 124) cod. dissonant. cod. non talis rithmus.

#### VIII.

#### TRATTATO DI NICOLÒ TIBINO.

[Cod. CVII (sec. XV) del monastero di Seitenstetten, fo. 42<sup>a</sup>-fo. 47<sup>b</sup>; Dreves, Historiae Rhythmicae, Liturgische Reimofficien, erste Folge, Leipzig, 1889, p. 13 e sgg. (0); cfr. qui, prefazione, n. 29].

A non visi paradisi flore rosas capite; has dulcore abs merore mente prona sapite; has ex horto iam reporto uberrime rigato, mane a rivis, crescunt privis nec viis nec in prato: sed has serit sensus multis granis; has qui querit se non gerit otiis in vanis. Ipsas depingit floribus vis lingueque (?) sagacitas. Ex harum surgit roribus vocum enim tenacitas, ut conbinate voces grate sint et mensa prosula. Sic ex spinis uberrimis crescit nova rosula. Sed cum sudore tamen vult eniti huius artis habendum: ne cum pudore presit [...] viti, scinde, liga tenendum: produc brevi gratia, levi cum habena, cum resena quod reperis indomitum; super rithmum peradditum tua verba non acerba voces stringant comitum. Ex fonte tu sic hauris saporem consonantie, de cuius constancie sono gratatur auris. Hoc autem, scire dum affectas dogma doctrinale huius hortuli, velis inire; tunc conectas (?); sic metas capis portuli. Nullus vetet; quivis metet ex horto, quando seminat mentis labore cum honore fructum sibi germinat. Hic nam effloret et irroret rithmi vim et formulas, de connexis et afflexis primo ponens formulas. Ex eius fundo, sed secundo, sollerter inseritur, quibus rebus, speciebus rithmi vis construitur. Ex trina lege tu preelege quo fingas modulo rithmum bonum, tale donum amoris venit nodulo. Quarta via videas que vitare debeas, rithmo ne consideas, hunc deformem prebeas; hinc singula concumulo velut ex cordis tumulo, eloquium perficiat vel mens deficiat; sic 15 unum vel exemplum sed Christi vis didiciat eiusque sacrum templum. Et iuvet me proficere in ceptis que non rea digneris aspicere; mihi da perficere, martir sancta Dorothea.

Sequitur pars extensiva.

I. — Rithmus est consonantia dictionum in orationibus positarum secundum mensuram accentuum et distincionem debitam earundem. Ad noticiam et plenariam scientiam rithmo- 20 rum notanda sunt singula posita in descriptione rithmi, et primo quid sit consonantia.

Propter quod nota quod consonantia est duplex, alia mu sicalis, alia ritmicalis. Mu sicalis rithmus dicitur et est qui causat armoniam in organis corporalibus et instrumentis musicis sub proportionem tonorum: sic proportio octo tonorum facit consonantiam que dicitur diapason; proportio nempe quinque tonorum facit consonantiam dya- 25 pente, etc. de aliis.

Sed ille consonantie quamvis conveniant cum consonantiis rithmorum, tamen ad presens dimittuntur, sed de ipsis concentum exgignitur.

Sed consonantia rithmicalis est convenientia dictionum secundum ydemptitatem vocalium consonantium, et accentum debitum earundem. Ad sciendum autem consonantiam 30 notande sunt alique regule, ex quarum cognitione sufficienter apparebit consonantia rithmicalis.

<sup>2)</sup> cod. iam retorto, uberrime rigato, mane non a rivis. — 3) dopo sensus su probabilmente omessa una parola che doveva rimare con serit. — 6) prima di vici o riti, come qui è per la consonanza, su certo omessa una parola. — 9) doctrinale rompe il ritmo; è sorse una glossa che il copista sece entrare nel testo? Qui i versi sarebbero: Hoc autem scire dum affectas. dogma huius ortulis // velis inire. — 15) dopo concumulo il cod. ha le parole: in hortis talis huius, che sorse sono glosse satte entrare nel testo.

96 G. MARI,

Quarum prima sit ista: — Consonantia habet se ad rithmum tanquam genus ad speciem. — Declaratur ista: quia ubi rithmus ibi consonantia, sed non e contrario.

Secunda regula est: — rithmicalis consonantia non solum est convenientia dictionum in 35 rithmis scriptis, sed etiam in accentu. — Ratio istius regule melius patebit postea, quia tamen in rithmis debet esse convenientia consonoritatis, requiritur quod tales voces habeant equalem modum elevandi vel subprimendi, ut per audientes sufficienter poterit comprehendi.

Tercia regula est ista: — ad consonantiam requiritur debita mensura sillabarum si ex ipsis debet fieri rithmus. — Patet ista ex precedenti et etiam ex sequentibus, quia ad 40 unum rithmum et ad ipsius consonantiam requiritur determinatus numerus sillabarum secundum mensuram, quia alias rithmus non diceretur a rithmo grece, quod est "numerus, latine, si sillabe in ipso contente non haberent mensuram.

Quarta regula est: — ad consonantiam rithmi requiritur oratio completa et dictiones in oratione perfecta; — et igitur dicitur in descriptione: rithmus est consonantia dictionum 45 in orationibus positarum. Ratio regule est quod talis ars totalis rhetorica presupponit grammatice congruitatem et perfectionem; ergo, si rithmus debeat intelligi et secundum dictiones declarari, oportet quod istud fiat in oractione perfecta. Ex ista regula sequitur corollarium: — dictiones extra orationem posite, quamvis habeant consonantiam, tamen non habent rithmum, — quia si he due dictiones "testis, "vestis, considerantur extra 50 orationem perfectam, quamvis bene consonent, tamen talis consonantia non est proprie dicibilis, nisi habeatur completa et perfecta sententia.

Sed diceres: tamen multociens accidit quod consonantia rithmicalis alicuius dictionis perficitur in altera oratione perfective et non in prima. Cum ergo iste due orationes non habent unum sensum, ergo non possunt habere unam consonantiam. Quam bene, quia retro 55 non excluditur consonantias in diversis orationibus, dummodo fiat perfectus sensus istarum, sed solum vult regula quod dictiones extra orationem posite, quanvis bene consonent, tamen non faciant rithmum; sed si incertitas cogeret dictatorem, tunc potest ponere consonantiam unius orationis in altera oratione et sic ille orationes computande sunt pro una consonantia.

Quinta regula: — omnis consonantia rithmicalis deposcit debitam mensuram sillabarum. — Ista patet ex prioribus et ex sequentibus; ergo dicitur in descriptione: `secundum mensuram.

Ad sciendum autem mensuram rithmi que vel qualis vel quanta esse debeat, nota primo: duplex est mensura, alia comunis, alia singularis.

Mensura comunis dicitur talis secundum quam mensuratur totalis oratio rithmi- 65 calis, secundum extensionem et remissionem sillabarum cuiuslibet orationis.

Sed quid mensura singularis patebit postea.

Pro maiori autem declaratione mensure comunis rithmicalis pono aliquas regulas quarum prima sit ista: — mensura comunis requirit determinatum numerum sillabarum secundum ascensum et descensum que dictator non debet transgredi. — Ista patet quia, 70 sicut dictum est, rithmus dicitur a "numero "; ergo in ipso servandus est numerus, qui si transgrediatur non potest dici rithmus.

Secunda regula est: — mensura comunis secundum extensionem ad maius servare debet octo sillabas, idest una consonantia non debet separari ab altera longius quam ad octo sillabas. — Ista declaratur, quia quelibet consonantia rithimicalis notabilis debet esse 75 perceptionis, quia si auditor non posset percipere modo distincto consonantias, ipsum dictamen non diceretur rithmicum: at ergo talis perceptio requirit certum numerum, quem dictatores vel auctores posuerunt, et est numerus sillabarum.

Tertia regula est ista: — mensura comunis debet remitti ad numerum quatuor sillabarum et non minus. — Ista patet ex precedentibus: quia consonantia debet fieri in oratione perfecta, que raro potest reperiri in minoribus sillabis quam quatuor; et per regulas predictas auctores dederunt mensuram non ulterius remitti nisi ad quatuor sillabas.

Per conformationem autem istarum regularum est notandum quod, secundum auctores rhetorice, ars rithmicalis facta est ad similitudinem consonantie musicalis: ymo aliqui expositores Laborinti dicunt quod ipsa subiaceat musicali scientie; quod tamen mihi non apparet verum, cum ars rithmicalis sit genus secunde rethorice scientie, que presupponit grammaticam. Rethorica enim nil plus facit nisi quod orationes variis coloribus ac congruis exornat, prolixas breviando, correptas producendo. Et ergo si rithmica ars rethorice deberet alicui scientie subiacere, maxime esset grammatica et species eius, prosodia, quia, ut patet ex descriptione rithmi, rithmus requirit accentum et mensuram, que videntur esse in elevatione vel suppressione vocum et sillabarum.

Sed quidquid sit de isto, non est multum curandum; tamen in isto bene assentio quod ars rethorica facta sit ad similitudinem musice. Nam sicut in musica consonantia non ampliatur maius ad octo tonos et non minoratur nisi ad quatuor, quia consonantia facta ab uno tono non ulterius elevatur nisi ad dyapason, idest octavum tonum, nec remittitur 95 ultra nisi ad diatessaron, idest quartum tonum, et similiter fecerunt auctores de rithmo; quia una consonantia non longius debet distare ab altera nisi ad octo sillabas, nec minus quam ad quatuor. Et illud petunt regule supradicte. Nota tamen quod multociens accidit, dictatores ponentes carmina modulata per consonantias musicales et rithmicales, propter multitudinem tonorum oportet multiplicare numerum sillabarum in rithmo, ut consonantia 100 rithimicalis commensuretur proportioni tonorum vel musicali. Et ergo illis dictatoribus est maior licentia data in proportione rithmorum quam aliis: etiam sepius accidit quod proportiones musicales supprimant mensuram rithmi, ita quod propter necessitatem ponuntur due sillabe sub comprehensione unius note sive toni: et ergo isti videant quod tales sillabe sint brevis accentus, ne protractio accentus in sillabis impediat consonantiam musicalem.

Ex dictis regulis secuntur aliqua corollaria. Quorum primum est: — dictiones monosillabe, dissillabe vel trisillabe, se invicem cum consonantia concordantes, non faciunt rithmum — quod patet ex dictis et ex aliis, quia vehementia talis consonantie plus perturbat intellectum audientis quam delectet, quia tales consonantie nimis vehementer veniunt, ita quod audiens ipse sufficienter non potest ipsas percipere nec sensum ipsarum intelligere; 110 sed tamen maxima ratio posita est ex regulis precedentibus. Sed diceres tamen: sepius videmus carmina in quibus ponuntur pro consonantia dictiones in una sillaba, duabus vel tribus, ut in exemplo:

Maria, ros, dos, flos vernans pietatis, tu pia, dya, via summe bonitatis, sis adiutrix et nutrix, que tutrix paupertatis, etc.

115

In istis consonantiis ponuntur dictiones monosillabe, dissillabe et trisillabe, in quibus tamen dictatores nihil aliud pretendunt nisi rithmum: ad istud persolvendum dictatores possunt aliquando dicere quod corollarium sit intelligendum in rithmis simplicibus, scilicet non

<sup>87)</sup> cod. a variis coloribus. — 98) cod. quam ad quartam quatuor; dopo accidit è forse da leggersi un quod che non è nel codice. — 99) cod. carmina modula. — 118) cod. ad istud prosalvandum.

98 G. MARI,

compositis; sed ista versio non valet, quia tales consonantie ita bene formari possent in 120 rithmis simplicibus sicut in compositis. Dico ergo breviter quod in consonantiis fortibus et consimilibus fortitudini non est rithmus, quia ibi non est debitus numerus sillabarum, quamvis insit consonantia: et ergo dixi circa principium quod consonantia habet se plus quam rithmus: in pluribus enim locis fit consonantia, que tamen non est rithmicalis; sed ad tales consonantias dico quod sit quidam ornatus qui causatur immediata coniunctione 125 dictionum se mutuo consonantium, et hunc ornatum circa finem super orationem beate Dorothee, de coloribus, appellavi colorem nonum, dictionum connexio, cuius vis et valor ibidem demonstratur (1).

Secundum damus corollarium, scilicet: — omnes rithmi quos posuit Laborintus in fine sui libri et quos nominat no vos rithmos appositos, sicut tales: In valle miserie patimur concives / prime matris vitio, calores et nives / hostis verbo credidit... etc. (2), non sunt veri rithmi. — Ratio: quia excedunt maius octo sillabarum et talis extensio non satis percepta est, ergo in numero rithmi non contineantur; patet ex dictis quod immerito dicuntur consonantie rithimicales.

Tertium corollarium est quod: — quelibet bona consonantia rithmicalis debet servare 130 numerum sillabarum a quatuor sillabis usque ad octo inclusive, ita quod omnis rithmus ad minus habeat quatuor sillabas et ad maius octo; non excludo numeros medios, quinque, sex et septem: — istud corollarium satis patet ex istis et omnibus supradictis.

Ulterius sciendum quod mensura singularis est ista que solum mensurat sillabas consonantie rithmicali pertinentes. Ad scientiam autem istius mensure requiritur 140 accentus, notitia sillabarum, et ideo dicitur in descriptione rithmi: secundum mensuram et accentum. Propter quod nota quod per accentum non intelligo plus quam prolongationem et breviationem sillabarum, idest acutam et brevem ipsarum prolationem, ita quod per prolongationem sillabe signatur acutus vel elevatus sonus, per breviationem gravis suspensio. Istud autem Laborintus exprimit per iambicum et spondaicum seu spondicum, 145 volens per iambicum breviationem sillabe et per spondaicum prolongationem. Tamen nota: secundum intentionem Laborinti non videtur mihi congrua mensura in similibus rithmis, sed iambicus rithmus deceret correspondere etiam iambico et spondaico, quia video quod multociens dictio, que naturaliter in aliqua sillaba est brevis, habet acutum et productum accentum; sicut patet in hiis dictionibus "dia, et "pia,; similiter "maris, et "singularis,; 150 et ergo secundum Laborintum hic non esset rithmus, dummodo tales dictiones vel consi-

<sup>130)</sup> cod. dopo etc. dà qui, che ho soppresso. — 148) cod. corrundere.

<sup>(1)</sup> Codest'oratio Sancte Dorothee (a Santa Dorotea è anche dedicato il presente trattatello; cfr. le ultime parole della prosa ritmica d'introduzione) è nel cod. XI, 108 del monastero di San Floriano. Comincia: A mundi felle prepolita, ed ha circa 300 versi (da fo. 222 b a fo. 224 a). In essa sono stati messi in opera tutti i flores dicendi e i colores verborum possibili, come appare anche da un passo del Viaticus rethorice Tybini (cod. CVII di Seitenstetten a fo. 34a, col. I), nel quale, dopo aver discorso dei a colori n, l'Autore avverte: Dico quod subtilitas rethoris potest unumquenque colorem introducere ad materiam sibi placitam; tamen unus color convenientius adiungitur uni materie quam alteri. Si vero aliquis predictorum colorum voluerit habere maiorem notitiam, accedat auctores rethorice et declarationem orationis beate Dorothee per me traditam et ibi inveniet sufficienter descriptiones, declarationes, extractiones omnium colorum datas secundum intentionem magistrorum rethorice scientie.

<sup>(2)</sup> Cfr. qui, VI, 212 e sgg. dove però si ha: cum calore nives, ecc.

miles ponerentur ad mensuram et ad consonantiam debitam. Eius tamen oppositum apparet per omnes dictatores, nam hec dictio "dia, est iambica, quia prima brevis; sed hec dictio "pia, est spondaica, quia prima longa; sic similiter est de "maris, et "singularis."

Pro faciliori autem scientia istius mensure singularis pono aliquas regulas, quarum prima sit ista: — quando in consonantia aliqua penultima sillaba alicuius dictionis super quam cadit consonantia fuerit longa vel habuerit productum accentum, pro mensura singulari rithmi sufficit concordantia duarum sillabarum. — Ratio istius est quia ex regulis predictis audiens in hiis sufficienter potest comprehendere consonantiam, nam una longa sillaba vel acuto accentu prolata facit moram sufficientem comprehensionis et intellectus, et ergo sufficit ad rithmum; ut si dicerem:

Mater Christi sancta, fletus tollens ancta...

Similiter in dictionibus polisillabis, quia in hiis maior apparebit exemplificatio:

Mater Christi singularis, que cum nato gratularis in celesti solio, nobis vitam largiaris, qua cum sanctis perfruaris in .....

170

165

In premissis dictionibus "singularis, et "gratularis, consonatur solum mensura in duabus sillabis, quia penultima ipsarum est producta, et ergo patet regula.

Secunda regula est ista: — si penultima sillaba in dictionibus consonantiam facientibus finit brevis, tum ad mensuram rithmi singularis ad minus requiritur consonantia trium 175 sillabarum. — Ratio istius patet ex predictis, quia brevis sillaba est retente prolationis, et ergo ad ipsius perceptionem maior requiritur numerus quam si foret longa. Tamen secundum metristas brevis sillaba solum tenet unum tempus prolationis, longa vero duo; ergo si consonantia fieri debet per brevem sillabam et debet percipi ab audienti, oportet quod habeat perceptibilem numerum, quia secundum omnes doctrinales accentus debet cadere super sillabam notabilem; ponunt idem: si penultima sillaba fuerit brevis alicuius dictionis accentus debet cadere super antea locatam; sic similiter erit de rithmo; ergo patet regula.

Tertia regula est: — quando ultima sillaba vel dictio ultima super quam debet cadere consonantia et rithmus fuerit monosillaba, tunc ad consonantiam, ut sepius, sufficit una 185 sillaba, scilicet ultima alicuius dictionis. — Ratio istius quod talis monosillaba in se continet perfectum sonum et perceptibilem sufficienter; nil autem aliud requiritur ad rithmum, sicut patet per regulas predictas. Circa istam regulam nota cautelam, quod ultima sillaba dictionis, que debet correspondere dictioni monosillabe, aliquando habebit litteram, aliquando

<sup>157)</sup> cod. aggiunge est dopo ista. — 168) dopo sancta nel cod. c'è un'abbreviazione che potrebbe risolversi in terge, ma dal ritmo non è richiesta. — 164) che, cos'è ancta? — 168) cod. celestio. — 171) dopo in il cod. ha tre abbreviazioni, che a me parve di poter risolvere in mesto dempto legio; ma non c'è senso.

duas, vel tres. Unam, quando monosillaba precedens solum est una vocalis, ut  $\alpha$ , o, etc., 190 que quinque possunt esse dictiones et quinque vocales. Et due littere requiruntur quando monosillaba precedens terminat in simplicem consonantem. Tres autem requiruntur littere, quando monosillaba precedens terminat in duas consonantes, ut patet in hiis dictionibus: "ars n et " pars n.

Quarta regula est ista: — quando ultima dictio rithmi terminat in duas consonantes, 195 tunc pro consonantia ut frequentius sufficit una sillaba; et dico frequentius duabus de causis: primo, si penultima sillaba terminaret in vocalem correptam, tunc deberet servari secunda regula prius posita, ut patet in hiis dictionibus: "perficiant, "adiciant,, que secundum regulam prepositam faciunt bonam consonantiam: sed iste dictiones "perficiant, et "negant, non faciunt unam consonantiam: ergo dixi frequentius propter regulas 200 predictas; et propter consonantes vim duplicium consonantium habentes; quia in istis non tenet regula, servande sunt regule precedentes.

Quinta regula est ista: — in tali mensura maxime inspiciende sunt vocales. — Ratio istius est quod secundum grammaticos vocales dicuntur pro tanto quod per se plenam vocem faciunt, gratia cuius consonantie ipsarum magis inspiciende sunt: etiam ex alio quod multe 205 sunt consonantes et etiam vocales que inter se aliqualiter consonant, et ergo una, tempore necessitatis, potest poni pro altera in rithmo, ut sunt e et i, similiter o et u inter vocales; similiter inter consonantes b et p, d et t, s et z, h et a (sic).

Ex hoc nota regulam sextam: — sillabe que debent facere rithmum debent easdem litteras vocales et consonantes habere. — Ratio huius est quod quelibet littera servat suum 210 sonum, ideo varie littere non possunt facere eandem consonantiam, quia semper regula servatur; tamen nota quod maior licentia dictatori data est componenti rithmos quam prosas simplices, et ergo ipse sepe, tempore necessitatis, potest ponere pro una littera sibi equivalentem in sono, et ista est prima licentia sibi data. Et ideo, tempore necessitatis, iste dictiones "vocat, et "prucat, "gaza, et "vasa,, "nubilis, et "nobilis, et consimiles faciunt rithmos. Sed sibi data est licentia secunda, illa: quando necessitas requisiverit, tum dictator potest subtrahere litteras ex dictione et tum ista littera maxime debet esse vocalis, et sic pro "mommona , potest ponere "momma , ; similiter pro "secula , "secla ,. Sed si talis littera posset errorem sensus generare, tunc dictator debet ipsam scribere, non autem proferre in voce stabili propter evitandum errorem, sed non proferre propter consonantiam. Tercia licentia est illa qua ad talem mensuram dictator poterit mutare asperitatem litterarum, sicut in hiis dictionibus "tradere, "reddere, nil consimilibus, quia si deberent facere consonantiam, oportet ex hac dictione "reddere, hec vocalis e mutare asperitatem. Quarta licentia est illa, qua dictator, tempore necessitatis, potest superaddere unam litteram, ut patet in hiis dictionibus "profert, et "affert,; si una dictionum, scilicet " profert , debet consonare cum hac dictione " affert ,, oportet quod superaddatur. Sed servetur cautela sicut in subtrahendo, quod littera superaddita exprimatur, sed non scribatur.

Ex istis omnibus colligitur regula septima et ultima de tali mensura, quia: — in littera in qua cadit consonantia prima sillabarum in dictionibus maxime debet esse eadem et per 230 consequens tunc alie littere sequentes. — Istam declaro capiendo mensuram per tres sillabas,

<sup>212)</sup> La parola ch' io leggo servatur è nel cod. illeggibile. - 217) cod. substrahere. - 218) " Mommona , è forse per Mammona?

ut in hiis dictionibus: "mobilis, et "nobilis, quia secundum regulas o est prima littera in qua cadit consonantia et est eadem in ambabus dictionibus et omnes alie littere post hanc litteram o sunt eedem, ut patet in ambabus dictionibus. Sic etiam est in consonantia et mensura duarum sillabarum, ut patet in hiis dictionibus: "suavis, et "gravis, etc. de 235 consimilibus

Nunc dicendum de distinctione, que etiam ponitur in descriptione rithmi. Adspiciendum autem quid valeat distinctio: dictatori notandum quod triplex est distinctio: alia rithmorum, alia consonantiarum, tertia sensuum.

Pro prima nota quod distinctio rithmorum potest considerari dupliciter: uno modo prout distinguit unum rithmum ab alio specialiter, et ista distinctio facit agnoscere unam speciem rithmi esse distinctam ab alia, sicut est inter rithmum unisonum et diversisonum. De tali autem distinctione melius patebit postea. Secundo modo consideratur distinctio rithmorum prout distinguit compositionem consonantiarum secundum varias mensuras; est ergo mensura rithmorum, vel potest vocari mensura rithmorum. Item nota quod per talem 245 distinctionem non intelligo plus nisi in quantum unus rithmus eisdem consonantiis poterit extendi, idest quod consonantia rithmicalis sub eisdem litteris et sillabis et accentibus potest se invicem sequi sine vitio dictatoris et sine fastidio audientis. Propter quod nota illam regulam convenientem, quia: — quilibet rithmus, et precipue unisonus, non debet extendi nec plus in se continere quam quatuor ydemptitates consonantiarum; et voca ydempti- 250 tatem consonantiarum convenientiam litterarum, sillabarum secundum debitum accentum. — Ratio regule est quod rithmus pro tanto inventus est ut faciat delectationem audienti; illud autem quod nimium est non generat delectationem, sed fastidium; si ergo totus rithmus de eisdem consonantiis nimium poneretur, non faceret delectationem, sed fastidium, quia animus de novis delectatur et de veteribus fatigatur; ergo sufficit quod 255 unus rithmus procedat in quatuor ydemptitates consonantiarum et non in plures. Pro notitia autem istius capiatur exemplum aliquod prius tactum:

O Maria,
virgo dia,
salutis via,
reis interventrix pia.

Hic est rithmus ex quatuor ydemptitatibus consonantiarum procedens, et si superadderetur [alia] consonantia, non valebit rithmus, quia fastidiosus et contra distinctionem positus.

Item sciendum pro secunda distinctione, que dicitur consonantiarum: distinctio 265 ideo est ista que notificat qualiter una consonantia respicit aliam et idem maxime valet pro rithmis compositis; et per talem distinctionem non plus intelligo nisi in quantum una consonantia debet separari ab alia, consonantiis aliis interpositis. Pro quo nota regulam conformem priori, quod: — una consonantia non debet longius separari ab alia nisi quatuor consonantiis intermediis; et voco consonantias intermedias que sunt 270 alterius soni aliarum positarum sillabarum et litterarum; — et ratio istius regule est sicut et precedentis, quia, ut patet ex superioribus; consonantia debet esse perceptibilis cognitionis,

265) cod. sciendum quod.

260

si ergo una nimium segregaretur ab alia, non posset percipi ab auditore an faceret rithmum an non. Ut ergo ista melius pateant, ponamus exemplum:

> Virgo, Deum paris creantem inicio cunctas res, ab vicio cares, sub supplicio, carnis, quo delicio; munda velud lux solaris.

275

280

In premisso exemplo he due dictiones "paris, et "solaris, faciunt consonantiam, inter quas est posita quadruplex ydemptitas consonantie, et vocantur consonantie sive rithmi intermedii, et illa tota compositio debet esse unus rithmus et tot possunt interponi consonantie et non plures: ratio est predicta.

Ex regulis et ex rationibus earundem iam dictis, dictatoris subtilitas multiplicia potest 285 corrigere carmina modulata et non modulata, composita per aliquos volentes esse dictatores rithmorum, artem autem penitus ignorantes.

Item nota de tertia distinctione, que dicitur distinctio sensuum; et per istam distinctionem nil plus intelligo nisi pausam quam dictator debet facere in perfecta sensus complectione orationis et sententie; multociens enim accidit quod, finita consonantia, adhuc 290 sensus orationis non est finitus; et ergo ad huius cognitionem oportet quod pronunciator faciat distinctionem in dictione perficiente sensum, quia sic dicendum:

Christi mater obsecrata, peccatorum tu peccata dele, quos clarificas.

295

In prima consonantia ipsius rithmi ydemptitas consonantie finitur, et tamen sensus solum finitur in altera, ubi ponitur hoc verbum "dele ", perficiens sensum orationis precedentis. Ut ergo dictator satisfaciat cuilibet pronuncianti et audienti pro tribus distinctionibus, talem capiat doctrinam: — in quacumque compositione dictaminis finiatur rithmus cum ydemptitate consonantiarum, ibi debet facere punctum perfectum se dirigentem ad rotunditatem, et istud fiat pro prima distinctione; sed ubi consonantia intermediata est per alias consonantias, tunc prope consonantias post finem dictionis ponat duas virgulas ad longum et aliqualiter sursum ductas: similiter faciat de consonantia sibi respondenti, que valet pro secunda divisione: pro tertia tunc divisione, que distinguit sensum, ponat unam parvam virgulam sursum ductam in signum complectionis sensus; et pronuncians sumat talem cautelam in pronuntiando, qua per pausam distinguat rithmum a rithmo et adiungat consonantiam consonantie, ut auditor sufficienter apprehendat per pausam rithmum, consonantiam atque sensum.

II. — Restat nunc dicendum de secundo principali premisso, seu de speciebus bithmo-RUM; pro quo nota quod species rithmorum maxime considerantur ex unitate vel diversitate 310 consonantiarum, ex proportione vel disproportione sillabarum.

Et ergo nota primo quod rithmorum alius simplex, alius compositus. Rithmum simplicem vocant auctores qui procedit sub ydemptitate consonantiarum, idest in quo consonantie sunt eedem; et per oppositum rithmus compositus dicitur ille in quo consonantie sunt diverse, idest qui procedit ex disparibus consonantiis. Tamen nota ideirco quod cognitione mea etiam rithmus simplex dici potest iste qui procedit ex eisdem mensuris, idest cuius una consonantia tantum habet de sillabis et accentibus quantum reliqua. Per oppositum est de rithmo composito qui procedit ex mensuris differentibus, idest in quo una consonantia plus habet de sillabis quam reliqua.

Ex dictis potest intelligi duplex simplicitas rithmorum et compositio: alia nempe dicitur consonantiarum et alia mensurarum. Etiam ex dictis non reputo impossibile unum et eundem rithmum fore simplicem et compositum ratione diversorum; quia manifestum est ex dictis quod unus rithmus potest procedere ex ydemptitate consonantiarum et tamen horret ex ydemptitate mensurarum, sicut postea melius videbitur in exemplis. Etiam idem rithmus potest procedere ex paritate mensurarum et diversitate consonantiarum, ut talis rithmus sepossit esse simplex ratione mensurarum et compositus ratione consonantiarum, et e contrario. Ut ergo ista simplicitas maius pateat, necessarium est ponere aliquas species rithmorum, ex quibus patebunt dicta et dicenda. Ubi nota quatuor quas Laborintus ponit diversas species rithmorum scilicet iambicam et spondaicam et derivationes earum, quas in presenti tractatu non intendo presumere, nam in libro Laborinthi sufficienter declarate sunt; sed secundum ipsas in quantum potero, volo procedere non causa arrogantie vel refutationis, quoniam cognitio illarum specierum ibi positarum satis utilis est et proficua, sed ipsas pretereo propter evitandum tedium quod fieret in resumptione et causa brevitatis. Si autem aliquas species suis speciebus similes posuero, hoc facio notitiam ob maiorem.

Quare nota quod omnis rithmus vel est unisonus vel est diversisonus: et sub istis 335 speciebus tanquam ex generibus comprehendo alias species infra positas.

Rithmus unisonus est ille qui procedit ex ydemptitate consonantiarum non pretergrediens distinctionem vel etiam mensuram: et ista additio: non pretergrediens non debet apponi speciei infrascripte ut conservetur doctrina una cum regulis supraposita. Exemplum rithmi unisoni est:

> Odierne Rex eterne, Deus, non sine nos, vite fine.

Ubi sciendum quod talis rithmus pro tanto dicitur "unisonus ", quia procedit sub una 345 ydemptitate (sic) consonantiarum. Rithmus autem diversisonus [dicitur] quia diversas habet consonantias. Exemplum autem istius melius postea patebit.

Rithmus unisonus plures continet species, quarum prima dicitur rithmus progressivus; et fit quando rithmus procedit sub ydemptitate consonantiarum et sub diversitate mensure, ita quod secunda consonantia excedat [primam] in una sillaba, et tertia secundam 350 in una, et quarta tertiam; non autem est ulterius procedendum nisi ad quatuor consonantias secundum regulam generalem prius positam. Exemplum huius rithmi est:

[O] Dei nate christianitate, nos exaudi grate et non repellas a te.

355

340

Dicitur autem "rithmus progressivus "quia una consonantia progredit ulterius aliam in una sillaba: quia prima, seu [O] Dei nate, habet quatuor sillabas, secunda quinque, tertia sex, quarta septem, ut patet intuenti.

Secunda species dicitur decisus, et est prolatio dictionum in oratione positarum sub 360 consonantiarum ydemptitate [in] minoritate; et rithmus decisus fit quando orationes procedunt eisdem consonantiis, sed variis mensuris, ita quod prior consonantia excedat secundam, et secunda tertiam, et tertia quartam. Exemplum istius:

Ab utroque sator flamen procedens, da iuvamen, hostis ne gravamen det desolamen.

365

Dicitur autem "decisus, oppositus" progressivo,, quia sequens consonantia diminuitur in mensuris ratione precedentis, quare prima consonantia, seu Ab utroque sator flamen, continet octo sillabas; secunda septem etc.: et ergo quantum "progressivus, augmentat, 370 "decisus, minuit.

Tercia species dicitur rithmus renovatus, et est frequens inductio nove sonoritatis sub ydemptitate consonantiarum. Et rithmus renovatus fit quando in carmine introducitur nova sonoritas atque consonantie servant ydemptitatem, ut due consonantie immediate sequentes sint sub una sonoritate, et iterum due sub una, etc. de aliis. Exemplum huius: 375

Virgo mater, da quod pater deitatis cum beatis nos coronet; proles donet evitare mala clare. Sanctum neuma nobis zeuma fit decorum angelorum.

380

385

Dicitur autem "rithmus renovatus,, quia semper inducuntur nove consonantie, ita tamen quod immediate sequentes servent ydemptitatem, et propter hoc dicitur species unisoni.

390

Quarta species dicitur duplicatus, et est prolatio consonantiarum sub duplicata mensura, eadem autem ydemptitate; et rithmus duplicatus fit quando consonantie procedunt sub ydemptitate, sed mensura sequentis consonantie duplicatur ratione prime. Exemplum huius:

> [A] celestis nobis detur vite vestis; assit testis Michael, protector mestis:

395

et ergo bene dicitur "duplicatus, quia prima consonantia, sive (A) celestis, continct quatuor sillabas, sed sequens consonantia continet octo, ut patet intuenti.

400

Quinta species dicitur compressus, et est prolatio consonantiarum sub ydemptitate cum compressione medii: et rithmus compressus fit quando prima consonantia per quatuor vel tres sillabas immediate sequentes resumitur, sed ydemptitas ad finem continuatur. Exemplum huius:

> Angelorum o novene turbe plene. nos iam gubernate bene: ne nos draco Stigis ledat, utque cedat vestra cohors intercedat.

410

405

Dicitur autem hec species "compressus, quia media consonantia comprimitur inter primam et ultimam sub dupla minoritate sillabarum, quia secunda consonantia, scilicet turbe plene, continet quature sillabas, precedens autem et sequens continent octo; et fieret iste rithmus si media mensura servaret tres vel duas sillabas, precedens autem et sequens susceperint sex vel quatuor; exempla istius facilius formanda sunt ex premissis.

415

Sexta species dicitur apparens, et est prolatio consonantiarum sub apparenti ydemptitate et reali autem diversitate; ideo rithmus apparens fit quando consonantie apparent esse eedem, dictiones autem sunt diverse. Exemplum huius:

> O Johannes, Christi preco, baptizatus Christus de quo, nos preinsta, tecum trahe, ne seducant vie vage.

420

Sed nota quod iste rithmus potest fieri dupliciter. Primo, quando dictiones facientes consonantiam apparent consimiles, diversis tamen scribuntur litteris, quarum litterarum una per regulas predictas sumitur pro alia, sicut apparet in istis dictionibus "preco, et " de quo  $\pi$ , quia per primam licentiam prius datam c et q possunt quoque sumi pro eodem; et per secundam licentiam quelibet littera potest deponi in sono, sicut in istis dictionibus "trahe, et "vage,, detrahendo in sono, non autem in scripto. Secundo modo potest fieri rithmus apparens, quia consonantie apparent esse cedem, diverse tamen secundum equivocationem. Et ista equivocatio potest sumi in signo vel in significato; in signo, ut ratione 430

106 G. MARI,

seu declinationis vel compositionis; in significato, ut quando dictiones eedem sunt sub diversis significationibus. Exemplum istius, ut:

Omnes sancti patriarche, vas Donati patriarche, in quo splendor solet (?) mundi lux, auffertur pena mundi.

435

Dicitur autem "rithmus apparens ", quia sunt consonantie apparentes sub ydemptitate vocum et extensionis; tamen attenditur diversitas vel ratione litterarum, vel equivocationis, ut satis patuit in exemplis.

Ex istis speciebus subtilitas dictatoris adhuc diversas sibi poterit formare species secundum numerum sillabarum qui attenditur in hiis speciebus, et potest nempe multiplicare unam speciem, ipsam ponendo nunc sub una mensura, seu numero, postea sub alia, ut fierent varie species rithmi unisoni, quas dictatoris subtilitas comitatur.

Diversisonus rithmus est genus rithmorum continens sub se species distinctas. Ubi nota quod quilibet talis rithmus dicitur diversisonus, qui componitur ex disparibus 445 et variis consonantiis, per oppositum ipsius unisoni; igitur ponatur exemplum:

> Sancte Symon, apud Judam amplius ante a ceteris, secretorum sana crudam noxe culpam veteris.

450

Dicitur autem "diversisonus, quasi diversimode sonans, quia in exemplo iam posito sunt quatuor consonantie, quarum due et iterum due consonant, sed diversimode; "Judam, enim et "crudam, consonant, sicut "ceteris, et "veteris,; et ergo bene dicitur "diversisonus."

Prima species dicitur cephalicus, et est proportio rithmi diversarum orationum in 455 principio concordantium et in fine disconvenientium; unde rithmus cephalicus potest fieri quando due orationes se sequentes habent consonantiam in principio, sed disconvenientiam in fine. Exemplum huius:

O Donate . martyr Christi . qui fuisti, confer grate . tibi datum . celi statum.

**46**0

In premisso exemplo "Donate, et "grate, que sunt principia orationum et prime consonantie, conveniunt; sed fines ambarum orationum disconveniunt, quia finis cuiuslibet orationis specialem sibi retinet consonantiam: et ergo bene dicitur "acephalus, a cephas, quod est "caput, quia rithmus convenit in capite, idest in principio, sed distonet in fine.

Secunda species dicitur caudatus, et est proportio orationum in principio disconve- 465 nientium, sed in fine convenientium, unde rithmus habet fieri quando due orationes solum consonant in fine et habetur oppositio rithmo cephalico. Exemplum eius:

Nicolae . pios trahe . o confessor Domini; te sequamur . et donamur . Christo summo homini.

In premisso exemplo ponuntur due orationes quarum quelibet sumit specialem consonantiam principii, sed in fine habent unam consonantiam, ut patet in istis dictionibus "domini, et "homini,; ergo bene dicitur "caudatus, quasi cum cauda ligatus, quia fines conveniunt et principia disconveniunt.

Tercia species dicitur piramidalis, et est proportio orationum cum ampliato principio, remisso autem fine; ideo rithmus piramidalis habet fieri quando due orationes subsequentes conveniunt in principio et in fine, ita tamen quod plures servant consonantias in principio quam in fine. Exemplum:

Dorothea. virgo bea. martyr et egregia, dele rea. nova crea. vite privilegia.

In premisso exemplo ponuntur due orationes quatuor habentes consonantias in principio, 480 sed tantum duas in fine, scilicet "egregia, et "privilegia,; et ergo dicitur "piramidalis,, quia ad modum talis corporis in principio servat aliqualem ampliationem et circumferentiam magnam, in fine autem acutam, et sic ille rithmus in principio plures habet consonantias quam in fine.

Quarta species dicitur convolutus, et est proportio orationum in fine et in principio 485 convenientium, sed in medio disconvenientium; ideo rithmus convolutus fit ponendo aliquas orationes quarum prime consonantie et ultime conveniunt, sed medie, quamvis inter se conveniant, tamen different in principio et in fine. Exemplum:

O Margaretha . tu celorum . angelorum . nosti secreta; per passionem . quam pateris . iustis stateris . per confessionem.

490

In premissis exemplis principium orationis et finis consonant scilicet: "Margaretha, et "secreta,; sed medium tenet consonantias expressas distinctas a principio, quia "celorum, et "angelorum, consonant: sic similiter in alia oratione. Sed nota in tali rithmo: consonantie medie non debent longius protrahi quam ad quatuor sillabas, sed exteriores consonantie possunt protrahi usque ad octo, tantum quod servetur eadem mensura in priori et posteriori consonantia. Dicitur autem "convolutus, quia metrum convolvitur per consonantias principii et finis.

Quinta species dicitur collateralis, et est proportio duarum orationum, videlicet consonantiarum secunde orationis ad primam; ideo rithmus collateralis habet fieri quando

<sup>468)</sup> cod. te trahe nos o; D. legge: prius trahe | nos, confessor Domini. - 492) cod. sed in medio.

ponuntur due orationes quarum prima assolute pronuntiatur debita tamen cum distinctione; 500 sed secunda similis distinctionibus reddit consonantias. Exemplum huius:

O digna Christi nuntia sis solamen peccatori felix sancta Barbara, cui pacem nuntia hunc iunge creatori ne plebs ledat barbara.

Tua sed oratio ad gratiam prosit miserentis; hunc celi det palatio sagaciam gustet redimentis.

505

Nota quod in predicto rithmo debet fieri debita distinctio prime orationis, et distinctiones debent punctuari quibus sequens oratio debet corrispondere in consonantiis, ut illud quod non impletur per consonantiam perficiat distinctio et punctuatio, ut patet in exemplo; in prima nempe oratione ponitur una dictio "nuntia,, secunda "peccatori,, tertia "Barbara,; quibus dictionibus sequens oratio consonat per consonantes, sive: "nuntia, "creatori, 510 et "barbara,: primum "nuntia, est enim forma generis ab hac dictione: "nuntius,; secundum "nuntia, est verbum imperativi modi. Item "barbara, primum exprimit nomen virginis, secundum est nomen gentile, transumpte sumptum pro "hostibus,, "agmine,; sic similiter est in alia oratione; est ergo "collateralis,, quia sequens oratio posita ad latus prime perficit ipsius consonantias. Notanda est duplicis cautela servanda in tali ritmo: 515 prima, quod consonantie istarum orationum debent servare eandem mensuram; secunda cautela, quod talis rithmus ad minus conservare debet tres consonantias et ad maius quatuor; tres propter differre ab aliis, sed quatuor propter regulas predictas.

Sexta species dicitur laqueatus, et est proportio rithmi vel orationis secundum consonantias disgregatas. Bene rithmus laqueatus habet fieri quando ponuntur due orationes 520 in quibus ultima consonantia secunde orationis correspondet prime consonantie prime orationis, et medie consonantie consonant utrobique, ultime autem consonantie prime orationis consonant cum prima ultime orationis, et fit ex tribus consonantiis sicut et collateralis, nisi quod consonantie sint disgregate modo predicto. Exemplum huius:

Nobis ostende . summum celi iubilum . virgo Katherina; nos ad montem Syna . duc post vite nubilum . plebem defende. **525** 

In premisso exemplo prima consonantia prime orationis, scilicet "ostende,, consonat cum fine ultime orationis, scilicet "defende,; item finis prime orationis, scilicet "Catherina,, consonat cum principio secunde orationis, scilicet "Syna,, tunc media ambarum orationum consonant, scilicet "iubilum, et "nubilum,; et ergo bene dicitur "laqueatus,, quia ad faciendum laqueum finis coniungitur principio et e contrario, et media coniunguntur: sic etenim est in rithmo. Sed nota quod in talí specie servantur cautele rithmi collateralis.

Septima species dicitur cathenatus, et est proportio orationum cum intricatione consonantiarum; ideo rithmus cathenatus fit quando ponuntur due orationes, quarum prima absolute ponitur, sed secunda fert consonantias intricatas ratione prime, ita quod prima 535 consonantia prime orationis concordat cum ultima ultime orationis; prima consonantia

503) D. legge: ne plebs laedat, Barbara.

secunde orationis concordat cum media prime orationis, sed [ultima] consonantia prime orationis concordat cum media secunde orationis. Exemplum huius:

O Maria Magdalena mater penitentie, unda plena fons clementie tu conversionis via.

540

In premisso exemplo prima consonantia, scilicet "Maria, et ultima secunde orationis, scilicet "via, correspondent; similiter media consonantia prime orationis, scilicet "Magdalena, et prima secunde orationis, scilicet "plena, correspondent. Item ultima consonantia prime orationis, scilicet "penitentie, et media secunde, scilicet "clementie, correspondent; et ergo bene dicitur "cathenatus, quia componitur ad modum cathene. Et nota quod in 545 tali rithmo consonantie non debent servare nimis longam mensuram, quia, cum intricate sint, si extenderentur in sillabis, forent incomprehensibiles per audientes; numerus autem sillabarum, precipue orationis in consonantiis, debet esse quatuor vel quinque; sed ultima protrahi potest numero ad octo sillabas.

Octava species dicitur triangularis, et est proportio duarum orationum cum consonantiis precinctis et coniunctis. Ideo rithmus triangularis habet fieri quando ponuntur due orationes, quarum prima absolute profertur, sed secunda in duabus dictionibus vel in tribus modo precincto et breviato inplet consonantias precedentis. Exemplum huius:

Elisabeth progenie · nata de regali, nos in aula venie · fac ali. In vita nos terrena · carnalia despicere, atque posthac amena · inspicere.

555

In premisso exemplo prima consonantia et ultima prime orationis perficiuntur in duabus vel in tribus dictionibus ultime orationis, quia "progenie, et "regali, consonant cum hiis dictionibus "venie, et "fac ali,. Sic similiter est in alio exemplo: ultime dictiones secunde orationis tanquam facientes triangulum correspondent in consonantiis duabus dictionibus prime orationis, et ergo dicitur "triangularis."

Nota quod in tali rithmo, qui servat ultimas consonantias secunde orationis, non debet plus haberi quam quatuor sillabas propter differre ab aliis. Sed diceres tamen: dictum est prius quod dictiones dissillabe vel trisillabe non faciunt rithmum immediate sequentes. 565 Dico quod talis ratio intelligenda est de dictionibus immediate sequentibus; sed in rithmo triangulari, quamvis ultima dictio perficiens consonantiam sit dissillaba vel trisillaba, tamen eius mensura inpletur aliis dictionibus precedentibus, et ergo ipsius consonantia non est incompleta.

Nona species dicitur excellens, et est proportio duarum consonantiarum cum excessu 570 sequentis orationis; ideo rithmus excellens fit quando ponuntur due orationes et sequens oratio excellit precedentem in consonantiis secundum ydemptitatem; et istud potest fieri duobus modis, quia vel excedit primam in prima consonantia, vel [in] ultima. Etiam notandum quod prima oratio debet conservare duplicem consonantiam, sequens autem debet

110

habere tres vel plures, ita quod concordat priori in prima consonantia vel in secunda. 575 Exemplum de prima:

Omnes sancti et electi. precamur, nos defendite, ut possimus via recti. fore totique perfecti. iuvamen hoc ostendite.

In premisso exemplo sequens oratio habet consonantiam primam in hac dictione 580 "electi, cuius consonantia per secundam orationem exceditur, quia ibi ponuntur due scilicet "recti, et "perfecti,. Exemplum de secunda:

post carnis ut excidium. consortes vestri simus; vitantes omne vitium Deus iuvet optimus.

585

In premisso exemplo ultima consonantia prime orationis duplatur in fine secunde orationis, et ergo bene dicitur "excellens,, quia in tali rithmo una excellit aliam; etiam aliquis studiosus potest amplificare hunc modum rithmi, ita quod prima oratio excedat secundam, modo tamen predicto.

Decima species dicitur cruciferus, et est proportio rithmi et orationum consonantium 590 ad modum crucis; ideo rithmus cruciferus fit quando ponuntur due orationes quatuor habentes consonantias, ita quod prima consonancia prime orationis coincidit cum ultima secunde orationis et ultima prime orationis concordat cum prima secunde orationis. Exemplum huius:

Qui laudari vis in vita . veritates studes capere et iustum velis sapere . mala vitiosa vita.

595

In premisso exemplo ponuntur due orationes, quarum quelibet habet duas consonantias consonantes modo predicto, ut patet hiis dictionibus: "vita, et "vita, "capere, et "sapere,; et ergo dicitur "cruciferus, quia in ipso ponuntur consonantie ad modum crucis.

600

Decimaprima species dicitur cruciatus, et est proportio duarum orationum tres consonantias habentium distinctas cum interpunctione. Unde rithmus cruciatus fit quando due orationes sic pervinciuntur ut media consonancia secunde orationis coincidat cum prima et ultima prime orationis, ut fiat extensio consonantiarum ad modum hominis extendentis brachia et pedes ac si foret cruciatus; etenim dicitur "rithmus cruciatus,". Exemplum 605 huius:

Si fueris abs vitio. places Deo. fini et initio; gaudens de converso reo. supplitio. solvens hunc abs ferreo.

<sup>577)</sup> cod. precamur vos, nos defendite. - 595) D. stude. - 607) cod. abs fuero.

In premisso exemplo hec dictio "deo, que dicitur media consonantia prime orationis, convenit cum "reo, et "ferreo, que sunt principium et finis secunde orationis: similiter "supplicio, media consonantia secunde orationis convenit cum "vitio, et "initio, prima et ultima consonantia prime orationis.

Duodecima species vocatur vehemens, et est proportio orationum cum consonantiis numerosis coniunctis; ideo rithmus vehemens habet fieri quando in orationibus consonantie cum ydemptitate satis proprie locantur, ita quod una subveniat aliam alicuius cum soni 615 vehementia. Exemplum huius:

Justum dum

abiicias
abiicias
divicias
delicias

delicias

cum iustis tunc

salvaris
letaris
fruaris,
preclaris

In premisso exemplo consonantie vehementes sentiuntur facientes sonum repentinum 625 ut aque vehementes facientes ictum et immediate, et ergo dicitur "vehemens." Notandum autem quod tales consonantie se invicem sequentes non debent esse plures quam quatuor, ut docet regula de distinctione prius posita; et quelibet consonantia non debet habere magis quam quatuor sillabas; sed bene potest habere minus quam quatuor, et istud non est contra regulam, qua dicebatur quod dictiones dissillabe rithmum non faciunt; quod verum est 630 si non fierent nec ponerentur alie consonantie, quia solum talibus ex dictionibus tunc non esset rithmus; sed quum alie superadduntur in principio vel fine, ideirco iste similiter composite faciunt rithmum ab aliis distinctum.

Tertiadecima species dicitur interstitialis et est proportio orationum cum consonantiis dictis; ideo rithmus interstitialis fit quando ponitur interstitium inter primam et ulti- 635 mam consonantiam per alias consonantias mediantes sub ydemptitate. Exemplum huius:

Quod amavit Christus, dona

miseris egentibus
sis solamen flentibus
panem esurientibus
da potum sitientibus

640

In premisso exemplo inter istas dictiones "dona, et "bona, sibi correspondentes ponuntur consonantie sub ydemptitate, scilicet: "egentibus, etc.,; et ergo dicitur "interstitialis,, quia medie consonantie dividunt primam et ultimam sicut interstitia inter duo corpora. Nota quod in tali rithmo consonantie mediantes ad magis debent esse quatuor, et ad minus tres atque ad minus quinque sillabarum propter regulas predictas et propter differre ab aliis.

<sup>697)</sup> D. omette miseris egentibus,

112

Quartadecima species et ultima dicitur laboriosus, et est proportio orationum cum consonantiis cuiuslibet dictionis; ideo rithmus laboriosus habet fieri quando ponuntur due orationes ita quod quelibet dictio prime orationis habeat suam dictionem consonantem in secunda oratione secundum eundem ordinem. Exemplum istius:

650

685

Esto . patiens . turbatus mesto. faciens. solatus. hec. fidelis. claret. vita nec.in celis.aret.ita.

In premisso exemplo ponuntur quatuor orationes quarum prime due sic se habent quod 655 prima dictio secunde orationis correspondeat prime prime orationis, sicut "esto, et "mesto,; sic etiam secunda secunde et tertia tertie, etc. etiam est aliis de duabus orationibus, ut patet intuenti; et ergo dicitur "laboriosus ", quia laboriosum est ponere tales consonantias ita quod quelibet dictio servet suam consonantiam. Nota autem quod per orationem nil plus intelligo quam pausam factam a dictatore propter consonantiam, ut una pausa, sive oratio, 660 correspondeat alteri per mensuram et consonantiam.

Item nota: per predictas species rithmorum nolo declarare (?) omnes rithmos faciendos per dictatores, ita quod non sint plures quam isti; sed bene volo quod non sit formandus aliquis rithmus quando habeat aliqualem convenientiam cum una specie istarum; quia subtilis dictator posset ex dictis speciebus duas simul componere vel una alteri interserere 665 ita quod generet novam speciem, quamvis non sit multum distincta ab aliis. Preterea sciendum quod aliquando dixi in principio capituli: species rithmorum posite per Laborintum non sunt refutande; sed, si alique fuerint superflue, quarum cognitio non possit haberi ex doctrina presenti, inquiratur liber Laborinti. Credo tamen quod ex cognitione specierum hic positarum sufficiens habeatur congnitio omnium rithmorum iam per modernos dictatores positorum, dum modus servetur doctrine cum regulis predictis. Hec de speciebus rithmorum sufficient.

III. — Restat nunc dicere de tertio premisso, scilicet de modo inveniendi rithmos. Cum igitur huius operis sudorosa continuatio laboriosa postulet exercitia, conveniens est ut alique tradantur facultates quibus huius oneris ponderositas sublevetur. In presenti capitulo declarabo modos quibus rithmi et dictionum consonantie facilius inveniantur.

Primus igitur modus inveniendi rithmos dicitur dictionum debita derivatio, quia, qui necessitatis tempore alicuius dictionis consonantiam debitam non poterit invenire, videat an ab aliqua dictione poterit sibi formare derivatum consonans sue dictioni cuius rithmum querit, sive talis dictio derivata fuerit pars declarabilis vel non declarabilis; verbi gratia: 680 qui istius dictionis "formula, vellet habere consonantiam, non posset aliud [querere] nisi hanc dictionem "norma,; que tamen non faceret sufficientem consonantiam: et ergo faciat ab hac dictione "norma "diminutivum, scilicet "normula ", que tunc consonat proprie dictioni. Debet autem illo modo servari debita derivatio unde ne peccet quis in fundamento rhetorice, quod est grammatica.

Secundus modus inveniendi rithmos dicitur compositio, et fit quando dictator non potest invenire debitam consonantiam ad aliquam dictionem; formet sic per aliquam dictionem compositam; verbi gratia: aliquis volens invenire consonantiam istius verbi "ficio ", non potens alias, recipiat compositum huius verbi "facio ", ut "perficio ", etc.

Tertius modus dicitur equivocatio, et fit quando dictator non poterit invenire dictionem consonantem sue dictioni: recipiat eandem sub equivocationem significationis vel declarationis. Exemplum de primo: si ad hanc dictionem "multa, velis habere consonantiam et non poteris alias, accipias eandem sub equivocatione, "multa, nempe in quantum est nomen adiectivum et collectivum plurale, et in quantum est nomen substantivum, et tunc idem est quam "pena, ut in hoc versu: Nos patimur multas, etc. Et de secundo: aliquis 695 volens habere consonantiam istius dictionis "flores,, si non potest alias, accipiat eandem verbaliter; et sic utitur argumentis in variis locis.

Quartus modus dicitur aliene dictionis introductio, et fit quando consonantie non poterunt inveniri in recto [sermone]. Ducatur tunc casualitate dictio alterius ydiomatis vel ab ipso formata, sicut multi consueverunt aliquando introducere dictiones grecas vel for- 700 matas a greco vel ab alio ydiomate; sed tamen a greco formatio mihi plus placet, cum omne latinum formatum sit a greco et magis incidit cum greco quam alia ydiomata.

Quintus modus est nove dictionis fictio: fit autem iste modus quando dictio consonans per dictatorem non poterit inveniri; quo tunc fingatur nova dictio a sono vel a proprietate rei, et ista introducatur. Sed tum dictator laboret quo talis dictio sit aliqualiter 705 perceptibilis et intelligibilis; alias modicum consequetur laudis, dum sua dictatio seu carmen non poterit intelligi.

Sextus modus dicitur transumptio, et est quando dictio ad faciendam consonantiam transumitur de significato et in tali transumptione perpendatur sufficiens similitudo prout datur; verbi gratia: si quis vellet habere consonantiam istius verbi "videt ,, non posset 710 aliud quam hoc verbum "videt "; quia tamen in significato proprio non posset, sumatur ipsum in significato transumpto.

Septimus modus dicitur dictioni similitudinis adiunctio, et fit quando dictator non poterit invenire consonantiam: tunc adducat aliquod genus convenientis similitudinis, ut patet in exemplo:

> Ut ex spinis crescit rosa, in mundi deliciis, semper finis dolorosa miscetur cum viciis.

Iste autem modus potest fieri per colorem similem, qui dicitur similitudo.

Octavus modus dicitur contrarii positio, et fit quando dictator non poterit habere dictionem consonantem; apponat dictionem contrarie significationis cum signo negativo; ut si ex ista oratione: munera tua sunt mala, aliquis vellet facere orationem consonantem rithmo, dicet per modum predictum: tua dona . non sunt bona; etiam pro isto modo faciet unam dictionem convenientem in significato, ut, si una nequit consonare, recipiatur ipsius 725 synonimus vel ipsius contrarium cum negatione, ut iam patuit.

Nonus modus dicitur unius partis orationis pro alia receptio; fit iste modus quando dictator non poterit invenire in partibus declinabilibus dictionem consonantem; accipiat aliquam partem indeclinabilem, scilicet adverbia vel prepositiones, etc. Capiat tunc cognominatum istius partis, ponens ipsum principali significato et faciat partem de- 730

715

720

commutatione dictionum.

clinabilem, sicut docet Laborintus de modis egregie loquendi. Etiam patet in hoc exemplo:

Qui sunt absque nisi non sunt homines minus visi;

ubi hec cognitio "nisi, ponitur nominaliter pro suo cognominato.

Decimus modus dicitur casuum mutatio, et fit quando dictio non consonat in uno casu, quo tunc variatur in alium casum consonantem. Et recipio hic casum pro qualibet inflectione, sive nominali sive verbali, et de isto patet in Viatico dictandi, tractatu de

Modos autem inventionis predictos rithmorum cum fidelitate hortor conservare; ipsi 740 namque non solum valent ad inveniendum rithmos, verum etiam ad ornatum sermonis et subtilitatem permovent dictatores.

IV. — Restat nunc dicere de quarto et ultimo premisso, seu de vitus rithmorum, nam cum talis sudorosus labor tantum aliter etiam opertum procreat, notandum [ut] in ipso serventur servanda et dimittantur dimittenda. Cognitio igitur presentis capituli utilis esse iu- 745 dicetur, quoniam securitatem faciat dictatori agnoscere in rithmo que debuerit evitare.

Est autem primo sciendum quod ad cognitionem rithmorum debitam primo requiruntur evitationes omnium vitiorum que videntur presentia deturpare; de quibus sufficienter docui in Viatico dictandi, ostendens ibidem que sunt vitia tolerabilia vel intolerabilia, que quidem nunc resumere ob causam pretereo brevitatis: de vitiis autem specialiter rithmum deturpantibus in hoc capitulo propono dicere velut secundum meam sufficientiam valeam enodare. Primum igitur vitium dicitur mensure transgressio, et fit quando dictator in rithmis extendit mensuram debitam sillabarum, ut ponens rithmum sub consonantiam extensam ultra octo sillabas.

Secundum vitium dicitur consonantie non sufficientis comparatio, et fit tale vi- 75 tium quando dictator ponit consonantias satis alienas, ita quod una modicum concordat cum reliquis.

Tertium vitium dicitur sillabarum inepta accentuatio, et fit quando dictiones consone habent sillabas varii accentus, quamvis tum tenent ydemptitatem litterarum; sicut iste due dictiones "legere, et "rege, (sic) vitiosam habent consonantiam, quia prima est 760 medio correpta, secunda medio producta. Tamen nota quod tale vitium tempore necessitatis potest excusari per licentias prius datas, quia ista sillaba, que corripitur, aliquando per sonum aspiretur, et talis licentia maxime datur fingentibus carmina modulata.

Quartum vitium dicitur litterarum variatio, et fit quando dictiones consonantes varias habent litteras, et maxime si tales littere sint consonantes; et propter hoc iste dictiones 765 "potuit " et " profuit " vitiosa tenent consonantiam; et etiam consimiles. Tamen nota: si talis variatio in litteris fiat habentibus ydemptitatem et aliqualem convenientiam, tunc tale vitium potest excusari per licentias prius datas.

Quintum vitium dicitur dictionis non debita ordinatio, et fit istud vitium quando consonantie nimis distinguantur ad invicem per nimiam interpositionem, et potest 770

785

<sup>745)</sup> Il copista aveva scritto hec dictio: ma quest'ultima parola fu poscia espunta e sostituita in margine con cognitio.

780

istud vitium [esse] tolerabile vel intolerabile modo predicto; scilicet, tolerabile quando inter consonantias et rithmos non ponitur debita punctuatio vel virgulatio secundum doctrinam propositam.

Sextum vitium dicitur consonantiarum nimia intercalatio, et fit quando dictiones consonantes in nimia ponuntur diversitate et ita auditor nescit comprehendere 775 an una debeat illi vel illi consonare; fit autem istud vitium maxime in rithmo laborios o vel cathenato, si in talibus ponentur orationes nimis longe; modum autem cavendi sufficienter posui in premissis.

Septimum vitium dicitur y demptitatis consonantiarum nimia frequentatio, et fit quando ponuntur plures dictiones sub eadem consonantia quam quatuor.

Rationes autem istorum vitiorum patuerunt sufficienter regulis in prescriptis.

Huius orti flores ob dulcores rithmorum arte sapias; sermonis sertum tibi certum sic exemplum capias; hunc pro favore et amore dilectorum colui; non mercis donum sed summum bonum pro labore volui; huius fructum dum qui tollent eius profectibus, complangentes mihi dolent amoris cum affectibus; corrigat Dominus munera parva, maiora donat. Si que licent ex nostro studio sereno, 785 do grates adiutoribus; mihi detur in fine Deum cum canoribus laudare dempto fine. Deo gratias.

Explicit tractatus de rithmis vel rithmorum magistri Tybini. Explicit iste liber; scriptor sit crimine liber.

## INDICE DEI TERMINI.

[Della Prefazione (pref.) cito il paragrafo o la nota; dei singoli Trattati (I, II, III,...) cito il numero della riga o la nota; per le varianti cito semplicemente la riga del testo cui esse si riferiscono. Di ciascun termine non si danno che i riferimenti ch'abbiano importanza.]

```
accentuatio inepta syllabarum VIII 758
accentus pref. n. 31 II 3, 211 VIII 20, 36, 141...
 180, 247, 251, 317... - a cutus I 24 III 22 VIII
 149, 161 — brevis VIII 105 — gravis I 30
 III 28 - productus VIII 149, 158
adiunctio similitudinis VIII 713
aequicomus (cfr. rythmus)
aequivoca, aequivocatio V 373 VIII 430, 690
altum V 275 e n. 13
ars dictandi pref. §§ 3, 4 — grammatica pref.
 § 5 VIII 47, 87 ... - musica pref. §§ 3, 5 V 2, n. 2
  VII 5 VIII 84 — rhetorica pref. n. 7 VIII 85,
 92 — rythmica V 2, 7, n. 2 VI 8 VIII 87 —
 rithmicalis VIII 84 - rytmicandi I 2 -
  sermocinandi I 1
artes rythmici o rythimici dictaminis (Ar-
 tes rythmicae): pref. § 2 (necessità di stu-
 diarle), § 3 (loro caratteri), § 4 (dove primamente
 appaiono), § 5 (loro relazioni con la Grammatica),
 § 6 (come si dividono), § 7 (loro epoca), §§ 8, 9, 10
 (loro enumerazione).
annominatio V n. 16 V 362, 367, 386
ascensus VIII 70
breviatio VIII 144
cantica V 1274
cantus V 852, 860, 924, 1280 VII 9, 12
caput IV 215 VIII 464
carmen VII 27 VIII 373, 706 - modulatum
 VIII 99, 286
cauda I 49, 55, 62, 78, 89, 97... II 10, 110..., 133
 III 48, 54..., 83 IV 44, 155, 165... V 516, 1266,
 n. 6 VII 125... 129 VIII 472
caudati (cfr. rythmus)
caudula V 537, 602, 611, 641 ... 890
cenographa romana V 366
clausula pref. n. 10, I 15, 97... II 9..., 99...,
 102... III 14, 43... VI 6
colon V 216
colores rhetorici V 361, n. 16 VIII, 87
comparatio non sufficientis consonantiae
  VIII 755
compositio VIII 283, 299, 686 - consonantia-
 rum VIII 244, 320 — mensurarum VIII 320
```

```
concinnantia VII 36
conpar in numero syllabarum V 365
consequentia IV 125
consonantia I 23 II 2, 6..., 211 III 4, 21 IV 15
  V 10, 219, 573, 602 670, n. 3 VII 24, 29, 38, 46
  VIII 22, 30 ... (regulae), 97, 105 ... 160 ..., 250 ...,
  265..., 311 - correpta II 4 - disgregata
  VIII 520 - duplex V 389 - gallica V 799 -
  intermedia VIII 270, 282 - intermediata
  VIII 301 — interposita VIII 268 — intri-
  cata VIII 535 - media (mediantis) VIII 494,
 522... — musica V 571 VIII 21, 23... — produ-
  cta II 2 - rythmicalis V 97, n. 10 VIII 21,
  29... 62 — unica V 389
consonans I 36 III 33 V 195... VIII 195, 206
connexio dictionum VIII 127
copula V 105, 221, 641
correptio VII 25, 45
dactilum II 48, 54...
derivatio debita dictionum VIII 677
descensus VIII 70
dictamen pref. n. 8 VII 8 - metricum, mix-
  tum sive prosimetricum, prosaicum pref.
 n. 8 - rythmicum I 1, 70 II 96
dictio e dictiones II 2 V 15 - monosylaba
 II 6 VIII 106, 112..., 185 — bisylaba II 6
  VIII 107, 112..., 565, 630 - trisylaba VIII
  107, 113, 565
differentia II 121 V 54, 354, 355, 401, 508, 516,
  579, 602, 803... - alterna V 547 - dispon-
  daica VI 188 — gemina V 611 — iambica
  V 224..., 233..., 276, 506, 742, 747, 777... VI 128,
  146, 154 - spondaica V 226, 258, 274, 400...
  506..., 570, 624..., 726, 776 VI 164, 170, 178
diffinitio pref. n. 8 V n. 16
discantus V 101
disparitas syllabarum I 137 II 172, 210 III 118
distinctio pref. n. 8, n. 31 I 6 15... II 8..., 99...
  III 6, 14, n. 2 IV 10, 26, 52, 65 VI 9 VII 36
  VIII 20, 237, 513 — rythmorum VIII 240
  consonantiarum VIII 265 — sensuum VIII
  288
divisio VIII 304...
```

```
dyapason V 103 VIII 25, 95
dyapente ¥ 102, 572, 1447 VIII 25...
dyatessaron V 102 VIII 96
elevatio VIII 38, 91
exclamatio V 386
extensio VIII 66, 132, 604
exitus V 806
fictio novae dictionis VIII 703
finalis IV 224
finis I 48, 69... 112 II 34, 39, 53..., 109... III 47,
 64... IV 215 V 12, 389, 499, 641 VI 9, 11 VII 30,
 46 VIII 462, 472 ..., 491, 531 ...
frequentatio nimia ydemptitatis conso-
 nantiarum VIII 779
gradatio V n. 16
grammatica (cfr. ars) pref. n. 7 VIII 685
hymni V 502, 815...
lambus V 18... VIII 145
imum V 274..., n. 18
intercalatio nimia consonantiarum VIII
 774
interpretatio V n. 16
introductio alienae dictionis VIII 698
leonini (cfr. metrum, versus, rime)
leoninitas V 364
linea V 105, 221, 510, 859 VI 128, 134..., 154, 170...
littera VIII 189..., 210, 230..., 424
medium I 47, 68... II 108... III 46..., 63... V
 389 VIII 497
melos V 1273
membrum III 85... V 54..., 218 VI 9...
mensura VIII 19, 63..., 414, 442... - commu-
 nis VIII 65, 68... - consonantiarum VIII
 551 - rythmorum VIII 245 - singularis
 VIII 67, 139, 156... (regulas) — syllabarum
 VIII 39, 60, 68 ... (regulae)
metrica arcana V n. 10
metron pref. n. 8
metrum e metra IV 83, 107, 220 V 22, 361, 502,
  670 VI 6 VIII 501 — adonicum V 1018 —
  asclepiadeum V 819, 926 - authenticum
  V 818 — horatiana (cfr. odae) — quasi
 iambicum V 17 - iambicum dimetrum V
  892 — leoninum V 640 — moderna pref.
  n. 10 IV 220 - rhythmice compositum V
 640 — sapphicum adonicum V 855, 1015 —
 quasi spondaicum V 18
modus ambrosianus pref. § 10
modus inveniendi VIII 678...
musica (cfr. ars) V 2 VII 5 VIII 92 - humana
  V 4 VI n. 12 - instrumentalis o artifi-
 tialis (melica, metrica, rythmica) V 5
  VI n. 12 - mundana V 3 VI n. 12 - natu-
  ralis VI n. 12.
mutatio casuum VIII 736.
mota VIII 104
numerus (cfr. syllaba, distinctio, clausu-
  la, consonantia) pref. § 5 n. 7 II 101, 210
  III 4, 49 IV 7... V 13, 365 VI 6... VII 25, 31, 37
  — in syllabis IV 13, 25 VII 28... VIII 41, 69, 78,
```

```
135, 552 — in distinctionibus IV 10, 25 — in con-
 sonantiis IV 15 VIII 250.
odae quae sunt diversae in Horatio V
 930, 941 (metrum primum) 1008 (m. secundum),
 1055 (m. tertium), 1076 (m. quartum), 1095 (m.
 quintum), 1114 (m. sextum), 1129 (m. septimum),
 1144 (m. octavum), 1165 (m. nonum), 1186, 1211
 (m. decimum), 1226 (m. decimumprimum), 1243
 (m. decimumsecundum) 1262 (m. decimumtertium).
 1279 (m. decimumquartum), 1296 (m. decimum-
 quintum), 1314 (m. decimumsextum), 1328 (m. de-
 cimumseptimum), 1343 (m. decimumoctavum), 1360
 (m. decimumnonum).
oratio III 3 V 665 VIII 19, 44..., 659
ordinatio non debita dictionis VIII 769
organum V 101
ornagrapha (?) romana V 366
pars e partes III 35... VI 11, 13
pausa VIII 289, 307..., 660
pausatio VII 24... 33, 44, 130
percussiones V 21, 35, 48, 56 n. 10
pes e pedes pref. n. 31 V 9, 819... VI 6; [vedi
 enumerazione V 1376-1420]
poetria, pref. §§ 3, 8
positio contrarii VIII 721
principium I 112
prolatio VIII 142, 176
productio VII 25, 45
prolongatio VIII 145...
proportio e proportiones: - dupla V 99 -
 rythmorum V 97 VIII 102 - sexquialtera
  V 98, 257... - sexquitertia V 98 - sylla-
 barum VIII 311 - tonorum VIII 24, 101.
prosa V 218, 670 VI 676 VII 10 VIII 213
prosodia pref. n. 7 VIII 90
proson pref. n. 8
punctuatio VIII 300..., 506..., 602, 772
quaternarius V 583, 637
receptio unius partis orationis pro alia
  VIII 627
repetitio V 391 n. 16 — immediata V 392, 402
   - mediata V 391
rhetorica (v. ars) - prima, litteralis pref.
 § 10 — secunda, vulgaris, nova pref. n. 7
riga pref. n. 31
rima pref. n. 8 V n. 10
rime léonine pref. n. 32
rithimorum pref. n. 8
rithimus pref. n. 3 I 2
rithmos III 4 IV 7 VII 31 VIII 42
rythmica (cfr. ars) - ecclesiastica I 1
rvthmon VI 8
rythmus IV 165, 190 V 16, 22, 554, 650, 676 VII
 9...VIII 23 - est... I 5 II 1 III 3 IV 6 V 8 n. 4,
  VI 9 12 17 VII 23 VIII 19, 33 - dividitur ...
 I 37, 77, 110 II 103, 131, 141, 152 III 34, 37, 41, 96
  IV 49, 139, 188, 222 V 26, 29, 91, 212, 219, 354,
  491, 508, 553, 580, 601, 611, 622, 639, 675, 740, 804,
```

VI 11, 17 n. 12 VII 35, 48 VIII 309..., 335 (cfr.

r. caudati, r. diversisonus, r. unisonus).

```
BYTHMUS e RYTHMI:
ad colligendos sermones latinos pref. n. 31
aequicomi I 120 II 189 III 105 IV 202
aequitomus IV, n. 5.
appositus VIII 180
authenticus V 498, 631
bimembris, trimembris, quadrimembris
 III 39 V 29... VI 17...; possono essere dispon-
 daici, trispondaici, tetraspondaici, iam-
 bici, tetraiambici, [per V vedi la tavola a riga 1420 e sgg.; per VI v. varianti 17, 25, 33,
 39, 48, 49, 57, 61, 67, 75, 79, 85, 93, 104, 108, 112,
 128, 134, 140, 146, 154, 164, 170, 178, 188, 200, 208].
caudati (cfr. r. diversisonus) II 181, 212 IV 74,
 78, 98, 139, 141 VII 124 — dividuntur... I 77, 96
 II 131, 141 III 76, 84, 143 VII 125 — consoni
 I 78 II 133 III 76 IV 155 — concidentes I 97
  - continentes I 96 II 141 III 85 IV 165 VII 125
  - consonantes III 83 - dissonantes III 83
 VII 126 — dissoni I 89 II 140 III 83 IV 144 —
 non concidentes I 107 - non continentes
 I 107 II 151 III 95 - non consonantes III 83
coloratus V 410
compositus III 34, 36, 40 V 27, 34, 91, 223 VI 14,
 102 VIII 121, 267, 314
consoni (cfr. caudati) IV 139 (alii consoni, alii
dactylici II 18, 21, 31 V 499
decasyllabus iambicus V 492
decem syllabarum II 60
diptongus I 41 II 107 III 45 IV 67 VII 56
discolos V 214
dispondaicus o dispondeus III 37 V 35...
 (cfr. bimembris)
distrophos V 220
diversisonus VIII 449, 242 - cephalicus VIII
 455 — caudatus VIII 475 — piramidalis
 VIII 474 - convolutus III 485 - collatera-
 lis VIII 498 - laqueatus VIII 519 - cathe-
 natus VIII 539 - triangularis VIII 550 -
 excellens VIII 570 - cruciferus 590 - cru-
 ciatus VIII 601, 777 - vehemens VIII 613 -
 interstitialis VIII 634 — laboriosus VIII
 647, 776
duarum distinctionum o pausationum IV
 54 VII 38
duarum percussionum V 21
duodecim syllabarum II 74 IV 26
iambicus V 33, 72... VIII 329 (cfr. bimembris)
improprius V 675
intermedii VIII 282
intercalares II 153, 200, n. 3
interscalares II, n. 3
innsitatus V 675
litteralis pref. n. 9
monomicus V 37
monatongus I 39
monotongus I 39 II 9, 105 III 43 IV 51 VII 49.
musicalis VIII 23
```

```
RYTHMUS e RYTHMI:
non caudatus II 131, 212
novem syllabarum II 53
octo syllabarum II 11, 39 V 78
orbicularis VI 208
orbiculati I 181 II 167 III 116 IV 214
pentaptongus II 104, 130
pentascolos V 215
pentastrophos V 222
poliptongi II 209, 211
poliscolos V 216
quadrimembris V 67... VI 49... (cfr. bimem-
 bris)
quadriptongus II 121
quadrispondaicus V 56... (cfr. bimembris)
quatuordecim syllabarum II 86 IV 33
quatuor distinctionum o pausationum IV
 60, 75 VII 62
quatuor percussionum V 35, 56
quatuor syllabarum II 13
quindecim syllabarum II 90 IV 36
quinque distinctionum o pausationum IV
 94, 124 VII 78, 109
quinque syllabarum II 21
qui recipiunt versus II 213
retrogradi II 154
sedecim syllabarum II 94 IV 39
septem syllabarum II 34 V 76
serpentini I 148 II 179 III 124 IV 222
sex syllabarum II 31
simplex III 35 V 26 VI 12 VIII 119, 312, 316 -
 dividitur... III 37 V 29 VI 16
spondaici II 14, 21... III 37 VIII 329
tetraiambicus (cfr. bimembris)
tetrascolos I 215
tetraspondaicus o tetraspondeus III 37 (cfr.
 bimembris)
tetraspondaicus orbiculatus VI 208 - tran-
 sformatus VI 98
tetrastrophos V 221, n. 12
transformati sive retrogradi II 154
transformatus I 112, II 154, III 98 IV 189 VI 93
tredecim syllabarum II 80, 213 IV 30 V 388,
 680
trimembris (cfr. bimembris)
triptongus I 61 II 111 III 56 IV 128 VII 109
triscolos V 215
trispondaious o trispondeus III 37 V 48...
  VI 25... (cfr. bimembris)
tristrophus V 221, n. 12
tritongi (cfr. triptongi)
trium distinctionum o pausationum IV 56,
 70 VII 59
trium percussionum V 48
undecim syllabarum II 69
unisonus VIII 242, 249 — progressivus VIII
 348 - decisus VIII 360 - renovatus VIII
 372 - duplicatus VIII 391 - compressus
 VIII 401 - apparens VIII 416
vulgaris pref. n. 7
```

scansio V 275... sensus II 102 VIII 54..., 291... series IV 167 sermo III 34, 365 sermocinatio V n. 16 similiter desinens V 17, 362... similitudo V 409 VIII 720 simplicitas duplex VIII 320 sonoritas IV 52... VIII 372... sonus IV 67, 123 VII 13, 109 spondeus II 40... V 19... VIII 145, 214 statio V 1169 syllaba e syllabae (cfr. numerus, mensura, disparitas) I 6, 24, 55 ... 137 ... II 1, 8, 10, 99 ... III 3, 6, 54... IV 13... V 112, 275..., 365 VI9 VII 24, 37, 41..., 129 VIII 39, 60, 66, 69..., 100, 132, 135, 141, 159, 175, 186, 196..., 311, 317... - antipenultima II 4 VII 27 — mediae V 671 — penultima I 23 II 3 III 21 IV 16, 20 V 18, 500 VII 26, 45 VIII 157, 174, 197 - ultima V 500, 858 VIII 184, 188 tempus V 1376... VIII 178

tonus V n. 10 VIII 24, 94 ... tractatus II 101 VI 1 traductio V 373, 384, n. 16 tragoedia V n. 1 transgressio mensurae VIII 752 transumptio VIII 708 wariatio litterarum VIII 764 versiculus V 628, 635, 806, 1116, 1282, 1298... versus II 7 V 554, 595, 641, 650, 672 VII 10 — adonicus V 890 — appositus V 679 — authenticus V 678 - caudatus - consonantes auctorum VI 212 — exameter II 213 V 928 — leoninus V 661 — metricus V 640 pentameter II, 213 V... - retrogradus V vitium e vitia V 392, 401..., 570 VIII 248, 743... virgula (cfr. punctuatio) vocalis I 24 II 3... III 22, 28 VII 46 VIII 30, 190, 197, 203..., 218... voces III 40 V 102...

ydemptitas consonantiarum VIII 250..., 313.

## ·TESTI E FRAMMENTI RIPORTATI O CITATI.

Aaron virgam tulit duram I 90, 107 III 83. Ab utroque sator flamen VIII 364. A celestis / nobis detur VIII 395. Adesto, Venus, mater amoris IV 71. Ad insultus equoris nutat parva ratis (exemplum domesticum de principio magistrali) V 125. Advenit aestas, praefulgent rosae IV 57. Alcaici primi duo... V 166. Alme pater, Iesu Christe IV 118. Amor fidelis exulat, fugit fides (oda de detractoribus et superbientibus de scientia sua) V 1301. A mundi felle prepolita VIII n. 1. Angelorum o novene VIII 405. A non visi paradisi VIII 1. Arbor nota / sancta tota VI 128. Archilochi primum versum... V 1077. Audi verbum novitatis I 51. Aure bibas metrum saphycum... V 1009. Ave, coeli regia... IV 106, 109. Ave, Mater regia VI 61. Ave, plena gratia V 77. Ave, sancti spiritus ... I 24, 39. Ave, vena venie VI 57. Beatus vir qui non abit V 808. Cantibus Uranie Paridis ... V 1201. Carmen habe fultum V 1227. Carmen te decet hoc... V 946. Carminibus depelle tuo... V 935. Cum recordor mundi florem II 123. Cum revolvo quod sum cinis II 41, 112, 140, 212. Cum revolvo toto corde II n. 2. Cunctis pulchrior puella I 63, 79 III 58, 77. Curantes alios medici depellere morbum (oda de delectatione peccandi) V 1132. Cur illum curas qui multas... V 374. Celse claviger coelestis IV 112. Cerne miseros / o Maria V 784. Cerne quis expectat pollutos Cipride finis (oda de infamia luxurie) V 1316. Coetus iuvenum legetur IV 191. Christi mater, obsecrata VIII 293. Christe, redemptor gentium IV 147 n. 4. Christus, redemptor seculi VI 75. Christe, rex et pastor bone I 124, 133 III 105, 108, 117.

Cita moderna... IV 128. Clericus esse putat sapientior omnibus illis (oda de symonyacis) V 1331. Celesti tracti gratia VI 170. Concinat letas lira mentis odas V 1015. Crucis triumphale lignum VI 104. Crux, columna preelecta VI 140. Crux est salus populorum VI 146. Debet rebus omnibus... II 215. Deo meo raro paro titulum V 39, 606. Dicit provida gens V 660. Dies illa, dies vite II 169. Diri patris infausta pignora V 494, 630 n. 42. Dives eram et dilectus... I 18, 39 n. 5 III 16, 44. Dorothea, virgo bea VIII, 478. Ecce rex desideratus II 192 Effugiant valles flos doctorum III 83. Eger eram iam sum fortis I 73. Elisabeth progenie VIII 554. En metra prorumpunt coriambica V 1186. Ense cruento... V 652. Esse decus de te V 658. Esto patiens turbatus VIII 651. Eva mundum deformavit V 59, 64, 67, 242, 246, 251, 556, 560, 565, Ex Ade vitio ... II 32, 110, 134. Ex te, virgo virginum VI 67. Extra qui rutilat fulgore faminis (oda de viciis prelatorum) V 1102. Fac Maria / cecis via VI 17. Felix ille misere dicitur II 201, 210. Florens rosa sine spina VI 43. Flos et gemma Grecie V 114. Gaudeat festivitas I 138. Gaudeat gentilica I 139. Gaudeat gentilitas I 139 II 175 III 120. Geme paucos bene leges dare iuri (oda de causidicis) V 1250. Gloriose rex celorum (rel polorum) IV 18. Grata Venus, iuventuti IV 85. Gratus amor puellaris IV 205. Hec est clavis maxima VI 112. Hec regina veniens V 357. Hic est Jesus Nazarenus V 668. Hic mundus est sophista VI 33. Hinc ego viros probos (oda quod omnis scientia in se bona est) V 1231. Hodierne lux diei V 57.

Huc adverte libens, o Pari (oda de constantia beate Katherine) V 1060. Huins orti flores VIII 782. lam advenit rex celorum I 13, 48, 69. Iam lucis orto sidere V 23, 892. Ihesu Christe Deus coeli IV 54. Ihesu Christe miserere I 114 II 160 III 99. In cena Christo sedente VI 93. Incipiam metrum mea quod... V 1212. In mundo degentium VI n. 2. Insignia per carmina IV 227. In valle miserie patimur concives VI 212 VIII 130. In vestitu deaurato VI 39. Ionicus ecce minor V 1224. Istis inferior si gradus est (oda de subdyaconis) V 1189. Iudeorum rex... V 669. Iustum dum perficias VIII 617.

Largi pollicitis munera different V 1117.

Laurentius laureatus VI 200.

Lectio celestis placeat (oda de fuga carminum poeticorum) V 1083.

Lene tibi carmen V 1329.

Licet malis erroribus (de scientia Ecclesie) V 1284.

Ligni crucis consecrator VI 154.

Lignum admirabile VI 108.

Luctu fessus, confectus senio I 32, 39, 40 II 62, 106 III 30.

Ludo preter solitum et ludendo salto (de licentia contra natalem) V 684.

Lux illustris angelorum IV 61.

Lux orta est gratissima IV 134.

Lux veneranda IV 100.

Maria Christum edidit V 597.

Maria, dos, flos VIII 114.

Maria, perge previa V 80, 83, 87.

Marte vero... V 664.

Martir inclite Laurenti IV 218 n. 4.

Martyr Christi laureate IV n. 4.

Mater Christi singularis VIII 166.

Mater Christi sancta VIII 163.

Mater et vas munditie VII 69.

Mater misericordie VII 64.

Mater summi auxilii VII 74.

Mensurare modum nescit (oda quod arismetici ignorant finem vite sue) V 1267.

Metra cano pedibus Asclepi V 942.

Mirabile misterium II 49.

Misit rex et solvit V 665.

Mors cepit clamare I n. 8.

Multis fulget miraculis VI 178.

Munda mundum emundavit V 574.

Mundi huius debilius VI 164.

Mundi salus et regina VI 49.

Mundus, caro, demonia V n. 41.

Mundus, spiritus et caro (o da de conflictu carnis, mundi et demonis) V 1214.

Muto tibi cantum V 1344.

Me sedeas ad aleas V 609.

Nicholae, flos pastorum VI 208.

Nicholae, pios trahe VIII 468.

Nimis amor dominatur II 156.

Nobis ostende summum VIII 525.

Nobis succurre miseris V 795.

Non affatur verbis claris IV 210.

Non est nostre facultatis I 78.

Non potest esse monachus I 28.

Non sunt ab homine mundi divitie II 76.

Nos trans mundi maria V 369.

Nunc aliter cordas V 1297.

Nunc coriambus adest... V 1145.

Nunc Dominus stat cominus II 20.

• Bandine [Baudine?] flos cantorum, pref. n. 4 IV 168.

O Dei nate / christianitate VIII 353.

Odierne / rex eterne VIII 341.

- O digna Christi nuntia VIII 502
- O Donate, martyr Christi... VIII 459.
- O Johannes, Christi preco VIII 419.
- O Margaretha / tu celorum VIII 489.
- O Maria / cerne miseros V 779.
- O Maria / Magdalena VIII 539.
- O Maria mater Dei V 527.
- O Maria / mater pia I 9 III 7, 46 V 394, 513, 517, 522, 744, 749, 754.
- O Maria / virgo dia VIII 258.
- O Maria / virgo pia I 8, 43 II 14, 108 III 6.
- O Maria / vite via V 42, 227.
- O Maria stella maris I 17.
- O maris tranquillitas V 376, 386.

Omnes sancti et electi VIII 577.

Omnes sancti patriarche VIII 433.

Omnis homo mortem timeat II 55.

O parens, virgo pariens V 862. O quam glorifica luce corruscans V 928.

O regina / celestina, pref. n. 31.

O res mirabilis I 28, 39.

O verum eloquium justi Simeonis II 82, 109.

O virgo gemma virginum VII 51.

O virgo sacratissima VII 59.

O virgo, perge previa V 260, 264, 269.

Pallentis aurore V 405.

Pati Christum oportuit VI 85.

Patrem parit filia II 36.

Patris parvulus hic pauperis (oda de laude Davidis quem cito penituit post factum)

Paulum mutabo cordas V 1314.

Philosophia suos inter... VII 2.

Plectra sonora movet V 1130.

Persecutor veritatis VI 188.

Plaudent coelum, terra... IV 37.

Pollens imperium mundi... V 644.

Post carnis ut excidium VIII 583.

Preciosa mater Christi IV 34.

Princeps perennis glorie IV 80.

Princeps statutus forte diaconus (oda de Archydiacono) V 1174.

Protoplasti transgressoris IV 31.

Psalle voce nunc sonora IV 45. Pulcra casta Katherina V 108. Quam dictamen sit decorum I 70 II 96, 113 III 65, 76. Quamvis sit in hora VI 29. Que bibit mortis pocula VI 79. Que stella maris II 27. Quia peccavi doleo mente II 67. Quid dicturi miseri III 134. Qui laudari vis in vita VIII 595. Qui me prostraverunt V 671, 673. Qui solus cuneta condidit V 581, 585, 590. Qui sunt absque nisi VIII 733. Quisquis parce seminat II 216. Quod amavit Christus VIII 637. Quondam turma ducum V n. 1. Quosdam Tyresie (oda de fantastica deceptione mulierum) V 1348. Refert ut nobis divina pagina II 71. Regi nato gratulemur I 145 II 181, 212 III 126. Rerum frena tenens conditor omnium V 824. Rerum omnium factori grates demus IV 28. Rex advenit iam celorum I 13, 16, 17, 48 III 12, 14, 15, 47. Rex iusticie / princeps venie II 22. Rosa sine nota V 50, 234, 533, 538, 543, 549, 761, 765, 770, 790. Salutat angelus I 39. Sancte Symon, apud Iudam VIII 447. Sanctorum meritis inclita gaudia V 852. Seriatim nos gaudere IV 40. Sermone Marcus Tullius IV 158. Serpens dirus tristabatur I 75 II 92, 114 III 72. Sic hoc Tersicore medicamen ad intima cordis (descriptio Uranie que preest stellis) V 985. Si fortasse iuvat te cantus amoris, amorem V 1280. Si fueris abs vitio VIII 607. Si fueris sacerdos (oda de iis que sacerdos agere tenetur) V 1153. Signum audi novitatis I n. 7. Si mens datur divinitus VII 104.

Si mens est cuiquam stabilis VII 86.

Si mens foret placabilis VII 80. Si mens formam induceret VII 98.

Si res est in aliquibus VII 119.

Si mens est in tristicia VII 92. Si res plus quam scientia VII 112. Si vis prorsus vincere amorem II 116. Solis superna regia V 896. Sordibus immundus VI 25. Spes premii divina sit (oda de eo quod clerici ultimo debeant ire ad theologiam) V 1864. Sponsa Christi gloriosa, pref. n. 31. Sub nodis cilicii I 62. Summe praesul florentine, pref. n. 4 IV 90. Tanto plus accumulant III 134. Taurum sol intraverat V 119, 681, 801, n. 6 Tedia ne pariant eadem V 1056. Tempero nunc aliter citharam V 1096. Timeat mortem omnis homo II 58. Unum cole Deum V n. 40. Unus adhuc cantus V 1361. Urbe petit parte V 662. Ut ex spinis crescit rosa VIII 716. Ut leteris adhuc cantu V 1263. Ut queant laxis resonare fibris V 860. Vale, doctor, flos doctorum I 99. Vale grate flos doctorum II 143 III 87. Vale gratis flos doctorum I 99. Verbum bonum et suave V 62. Verbum audi novitatis I 51 III 50. Verbum quod est novitatis III 50. Veneretur Deipara castitatis diva III 22. Veneretur Delia castitatis diva I 26 III 22. Versus Asclepei cano tres V 1115. Ve ve mundo a scandalis V 74. Vexilla regis prodeunt V 924. Vexillum victoris VI 134. Vides ad altare I 55. Vidi sub altare I 55, 58. Virginali thalamo II 88. Virgo, Deum paris VIII 275. Virgo mater, da quod pater VIII 376. Virgo mater Salvatoris (de beata Virgine rithmus diversimode coloratus) V 411, n. 15. Vilis eram, nunc sum fortis I 84 III 78. Vita iusti gloriosa V 615. Vita nobis exemplaris (rithmus de beata Katherina) V 280.

## GIUNTE E CORREZIONI.

Pref. — n. 4. Mi viene solo ora sott'occhio OBER-LIN, Miscella litteraria (Argentorati, 1770) dove a p. 42 trovo il seguente verso: Persequitur clerum vir atrocum manerierum, che fu scritto da Gottofredo di Haguenau l'anno 1293; — a n. 11 aggiungi: per altri ragguagli sul grammatico vercellese, cfr. Il testamento di m. Syon (in Boll. stor. bibliog. Subalpino, a. I, n. 1, 1896, p. 41 sgg.) del prof. G. Colombo.

I. — variante 24, leggi: Ave sancti spiritus; — var. 152: Serpens dirus...; — riga 2: notitiam e non noticiam; — 49 tertius e non tercius. Circa questi casi di i complicato (ti, ci) dacchè nelle replicate revisioni delle bozze non mi riuscì, come dapprima era mia intenzione, di mantenere le singole grafie dei codd. anche là dove manifestamente paressero contraddirsi, s'intenda ora, per tutti otto i trattatelli, che invece di noticia, dicio, consonancia, tercius, ecc., è da leggersi notitia, dictio consonantia, tertius, ecc. Quanto all'ortografia di G. (in trattato I), che io riproduco dal Wright, notò già lo ZARNOKE, op. cit. p. 92: "an die Orthographie der Hdsf. scheint Wright sich nicht streng gehalten zu haben,; a me fu impossibile ricollazionare il ms.

II. — nota 3, leggi: Ritmo latino e terminologia ritmica medievale, p. 43, n. 4 e cancella ciò che segue; — r. 46: ire Dei; — r. 202: letitiam cuius ve! sequitur; — per r. 215 cfr. Ovidio, Art. II, 13; anche r. 217 deve essere d'autore; non mi venne fatto di precisare di quale.

III. — r. 4: a rithmos grece; — r. 38: alius tetraspondeus; — r. 41: Item rithmus; — r. 45: primus; — r. 46: etc. Secundus.

IV. — r. 54: Deus; r. 128: che si nasconda sotto un metra moderna? cfr. righe 108 e 220.

V. — alla variante 5, leggi: hec dicitur; var. 10: rerum et vocum; - var. 11: A non ha le parote vel e contrario; - var. 31: quare precedentes; var. 36: earundem; — var. 100: tres et; — var. 126: pertinet; sopra; - per varianti 141, 145, 149 cfr. qui sotto la vera lezione di A; — invece che var. 755 leggi: 756; — var. 1421: tres primi non sunt trimembris vel quadrimembris sine differentia; possunt tamen fieri e cfr. riga 54 di questo trattatello. - A nota 1 [riga 9] leggi: affatto da trascurarsi, come io ho usato spesso; fu invece... [riga 21] argomento (vedilo in Rockinger, ecc.)... [ultima riga] Sitzungsberichte: — la nota 12 è da riferirsi al contenuto delle righe 219-222. — A riga 8 leggi: dictionum in; - r. 18: intelligatur; - r. 107: iambicus, et; r. 214-5: speciebus diversis; — r. 275-6: In spondaico rithmo; - r. 355: consonantia differentiam; - r. 364: leoninitates; - r. 400: spondaicam faciens; - r. 553: rithmo; - r. 572: magis quando consonantie; - r. 589: sic datur alia; - r. 639: VI-DENTUR RITHMICE COMPONI; - r. 640: metricis qui rithmice; - r. 650: fines dant sententiam totius si iungantur; - r. 658: Esse decus; - r. 660: dedecus esse; - r. 671-674: Qui me prostraverunt cum baculis, habitaverunt imis carceribus et sum victor in arce. Ponentur versus hoc modo: Qui me prostrave . runt cum baculis habitave | runt imis carce. ribus, et sum victor in arce (i punti sono dati dai codd.; come si vede, si tratta di due versi leonini); - r. 682: Versus auctorum; - r. 693: quem benignum; - r. 717-8: fora; nascetur; - r. 728: Amodo; - r. 930: da qui innanzi ho creduto opportuno di ricollocare ai loro luoghi le rubriche, le quali nei codd. son ora prima ora dopo i distici che l'autore premette ai singoli esempi metrici; r. 1186: DE SUBDIACONIS; - r. 1252: maledici.

A nota 1 si osservi ancora: il cod. del monastero di Admont, che sul luogo potei solo collazionare nei punti lasciatimi più dubbi dalla lettura di ..., viene ora per l'opera gentile dei monsignori Nasoni e Viola, dei professori Gorla, Noè, Mauri, Storni, ecc. della facoltà teologica milanese, messo a mia disposizione qui in Milano. Ecco l'elenco completo delle varianti di ... le quali mio malgrado nell'edizione non trovarono luogo:

1-2 de arte prosaica et metrica. — 5 hec dividitur. — 24 monomicus et. — 31-2 trimembris vel quadrimembris. — 32 in sequentibus. — 34 funt compositi. — 41 sit hic. — 58 ablue. — 55 plenius postea. - 73 ut ibi. — 74-5 ve me (venie?) mundo ab scandalis | ve vobis ut acephalis. — 92 eorum octo. — 98 et simplices. — 100 sequaltera proportio, in quarto ecc. Contingit. — 105 commisceantur ergo. — 106 precedit et sequitur. — 110 sub solari. — 118 est ille. — 125 nutat. — 135 emundata facies ampne reformatur. — 140 triplici se. — 141 precede la rubrica: Speculacio Loyca. - 145 precede la rubrica: Speculacio ethica. — 147 formis vidua. — 149 precede la rubrica: Speculacio theologga. -153 offuscata. — 166 vident viva. — 185 colligunt. — 191 incipientis. — 199 paulum enutritur. — 201 descendit in. - 208 hec ut. - 206 logices. - 214 discolos dicitur ille. — 216 polis enim grece pluralitas. — 217 diversarum specierum, ut contingit. — 219 distrophos rithmus. — 221 tristrophos est quando. — 223 predicta exempla. — 224 quod dispondaicus. — 229 perge previa. -- 232 ripete ad. -- 283 manca. - 239 vita, via, venia. - 256 Iste quinque differentie. - 257 sequialtera. - 258 iambici simplices. - 260 () Maria, perge. - 275 sit similis. - 277 sit similis. - 278 exempla composita. - 312 sunt conversi flamma. - 316 est et flecti. - 319 Porfirii. -323 rideat victorea. - 325 vir regina roseatur. -326 tam ducentis. - 331 Rotas nas Currates fecit. -332 angelus rotas disiecit. - 343 servet ei. - 344 que vult sinuat. - 349 cum canore. - 354 manca la rubrica;... assignatis et adhuc aliis assignandis considerandum est quod ipsa consonantia differentiam. - 359 aveva scritto radiens, poi corresse in rediens. - 362 et eius species. - 364 consonancians in fine. - 367 videatur esse sillabis licet. - 378 mitiges. - 385 sed secundum quod; manca ibi -386-8 tranquillitas, etc. et notandum quod. - 391 manca rethoricus. - 404 ingenium volunt. - 407 manca fluit. - 410 manca. - 413 et colla dulcedinis. -426 hec est Sarra. — 432 manca est. — 439 casto thoro casta mitis. — 446 fraudis ficte conscius. -450 u.ror hec Assueri. - 451 Amon. - 454 Joel clavo. - 455 te fugantem Cisara. - 458 forto Delbora. - 478 Helin duodenis. - 483 et palim discipuli. - 485 quid incerto. - 486 et excerto. -490 mulierum gratia. — 491 manca la rubrica. — 492-3 in hoc rithmo de. - 498 autenticus est. -500 aliquando corripitur, aliquando producitur. — 501 ecclesia sancta; manca ideo. - 504 manca la rubrica. - 505-8 sibi differentes spondaica differentia, quatuor vero iambici differentes iambica differentia. Circa rithmum dispondaicum sunt quatuor; item quatuor. — 532 et species. — 537 in quarto, sic. — 553 item in predicto assignentur differentie quatuor. - 572 manca sed quia non est in usu. -580 est dictum. - 583 intacto vernans gremio. -588 manca gremio. — 589 datur alia differentia. — 594-5 intacta vernans gremio, rel sic quod unius rersus. — 600 in patris filio; manca summi. -608 egregie, ut. - 614 manca la rubrica. - 621 gloriam obtinuit. - 623 ha la rubrica ENUMERATIO PREDICTORUM RITHMORUM. — 624 et constituuntur iterum. - 627-30 que conjuncte tribus antecedentibus iambicis erunt sex species, que sex coniuncte decem precedentibus spondaicis erunt sedecim species. Item sunt due species iambici rithmi, rel quoniam antecedit versiculus spondaicus et seguitur iambicus. rel sequitur spondaicus; que due species coniuncte rel cum aliis ... scilicet: Diri. - 631 Iste species. - 632-3 que facit in consonanciam est vigesimasecunda in singulis dictionibus, de qua specie superius dictum est. Iste viginti duo species coniuncte cum sedecim. - 634 aliquis rithmus qui. -637 quadrimembrum spondeum rel iambicum, rel quaternarii. — 639 VIDENTUR RITHMICE COMPONL. — 640 nonnuli sunt. — 642 si similiter proferantur. . . Ponamus exemplum. — 646 cesario. — 648 cesarios. - 655 manca la rubrica. - 656 contingit flexi cersum retrogradum qui si directe legatur. - 661 Item posset. - 662 nero Marte. - 664 Marte nero. -665 ut ibi. — 667 manca aliquando. — 668 ut: est hic Ihesus. - 669 est hic. - 672 victor marte. -674 victor marte. — 675 manca la rubrica. — 676 manca multi. - 679 est nichil dictum; ad-quod. - 680-1 quia versus apponitur illi rithmo qui constat ex tredecim sillabis, qualis rithmus est ille. -682 alla rubrica precede: exemplum domesticum contra natalem. — 683 manca. — 688 cathenas extollo. 705 vien dopo riga 706; fontem pigmentaneum. — 712 Cur ergo. — 713 optat ut. — 714 faciet. — 715 qui tanta. — 719 secula seu mundi. — 724 ludat cum. - 726 ostendendo mentule turgide. -727 clavamque. — 729 istud est. — 734 comes comis omnibus. — 740 manca la rubrica. — 743 et erunt sex species. — 745, 752, 758, 763, 768, 774... hjjs. — 747 non conputetur. — 764 anteponitur non computetur. - 788 et sunt iste... et sex erunt. -790-1 sine nobis | nota succurre. — 801 ubi est mencio. - 802 in hoc rithmo superhabundat una sillaba... sine illis duabus. — 805 nisi aliquis. — 807 sic. — 814 manca. — 815-6 ad quod notandum est quod. — 816 hymni. — 818 non sunt nisi tres diversitates metri autentici. - 819 ab Asclepeadeo... quod constat. — 821 pirrichius ex duabus. – 822 beate virginis Marie. – 823 manca. – 828 vero scientia. — 831 pia gressibus. — 832 florum princeps. — 839 florum tui. — 852 illius hymni. - 855-6 Metrum est constans saphicum adonicum... a Sapho que mulier fuit. - 856 ab Adoni. - 859 similes sunt. - 860 idem est cum isto hymno. 875 via sol. — 890 ab Adoni. — 892 quale est illud. - 894 manca ut hic. - 910 manca redditur. -917 pedem regendo metricum. — 923 manca Amen. - 926 manca la rubrica. — 927 Virginis, hec scilicet : O quam glorifica luce corusca, etc. — 937 cantu. — 938 metra suo. – 940 et Paridem salvans. – 942 Asclepei. - 947 cantent celicole. - 954 a questo verso è la rubrica che nella stampa trovasi a riga 941. — 956 precepto... septiferum. — 965 dedita brachia. - 994 canit hyems. - 995 volitas. -1011 inde duplex. - 1033 sitiebat unde. - 1055 mancano le rubriche. - 1057 Asclepeique. - 1060 libens, Pari. - 1066 Cesti progenies. - 1075 limes in ethera. — 1076 manca metrum quartum. — 1086 polluuntque puros. — 1090 scandalizant. -1095 manca metrum quintum. — 1097 Asclepei cecini. - 1114 manca la rubrica. - 1115 Asclepei. — 1127 ante ea. — 1136 sed tunc. — 1138 erret. - 1144 mancano le rubriche. - 1165 manca метесм хомим. — 1166 manca quo. — 1175 es in regendo. - 1180 inter viros canos probosque. -1187 tibi coriambus. — 1192 mens tibi sit. — 1193 militis acolat. — 1197 labuntur miseri. — 1198 prelia demonii. — 1199 manca grata. — 1209 chitara. – 1215 tristia. — 1366 noctes diesque.

VI. - a riga 171, leggi: Andreas.

VIII. — a variante 9, leggi: ortuli; — a r. 20: distinctionem; — r. 22: rithmicalis; — r. 42: rithmos grece; — r. 43: oratione; — r. 330: Laborinti; — r. 384: [p]neuma; — r. 399: sire [A] celestis.

•

۶.



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER BOOK DUE SEE 10 1992

与可求法是

